

LIBRERIA MATURI 92



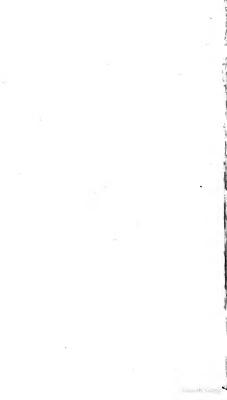

# LICEO

D4

## LETTERATURA ITALIANA

0551

RACCOLTA DE' MIGLIONI SCRITTI ITALIANI
SU LA LETTERATURA IN GENERALE,
E SU QUELLA ITALIANA IN PARTICOLARE

Vor. I.

COLOMBO





# LEZIONI

SU LE

DOTI DI UNA COLTA TAVELLA; SU LA LETTERATURA ITALIANA; SU L'AMMALETRAMENTO DELLA GIOVERTÉ

DELL' ABATE

Michele Colombo

EDIZIONE ESEGUITA SULL'ULTIMA RIVEBUTA E RICORRETTA DALL'AUTORE.





A SPESE DELL EDITORE P. P.

Tipografia di G. Lalma

## L' EDITORE.

IN dall'anno 1812 fu stampato senza nome d'autore in Milano un catalogo che il chiarissimo abate Michele Colombo di Parma s'avvisò di formare di alcune opere attenenti alle scienze, alle arti, ec. le quali meritano qualche considerazione nel fatto della lingua, ec. comechè allegate non sieno dagli accademici della Crusca : ed affinche il volume riuscisse di più competente, mole, vi furono aggiunte tre lezioni di lui su le doti precipue d'una colta favella. La parte accessoria del tibro fu quella che s' attirò principalmente l' altrui attenzione: queste lezioni furono accolte favorevolmente dal pubblico; se ne parlò con lode in parecchi giornali : e l' Accademia della Crusca nel concorso del 1817 le giudicò meritevoli della corona. Nel 1820 lo stampatore Giuseppe Paganino di Parma pubblicò le tre prefate lezioni coll' aggiunta di una quarta. Di queste quattro lezioni se ne son fatte molte edizioni in Milano sed altre città d'Italia venendo da per tutto straordinariamente accolte. Lo stesso stampatore nella Raccolta degli Opuscoli diversi del nostro autore che stampò nel 1824 in quattro volumi in-8 alle quattro lezioni ne aggiunse una quinta. Finalmente l'autore nel 1830 pubblicò in Parma una sesta lezione.

L'abate Colombo colle sue prime tre leziqui si dee incontestabilmente annoverare tra uvo de primi che corperaroma il rordinamento de' studi classici in Italia, rivocando alle ragioni del vero e del bello gli serituri per la più parte smarriti da abbagliante, ma fulso splendore, dictro vocaboti e forme di fuvellare o fatestatiche o obte, o mostruose o straniere. E non è a dirsi a qual punto, sul finire del secolo scorso, fusse pervenuta la universal corruzione, chè forse l'ali nostra avribbe segnato l'epoca del totale decadimento dell'aliana letteratura, ve sumini prestantissimi non avessero posto argine all'inondante piena e non avessero adoperato energicamente ogni lor facoltà a ritrare dal coloperato energicamente ogni lor facoltà a ritrare dal

torto sentiero i mal accorti italiani.

E che le lezioni di Colombo abbiano a noverarsi tra que scritti che parteciparono a sì glorioso rivolgimento ce lo persuade l'eleganza purissima onde per ogni parte ugualmente si vertono : ivi non frondi soverchie, non isterili fiori, veruna ampollosità, verun ombra di malagevolezza, ma da per tutto si scorge semplicità, ordine, sceltczza, decoro; ed il subbietto s' insinua nell' animo sì dolcemente, che con incanto si leggono da capo a fondo, e con nuova vaghezza si rileggono, e si pongono giù con rincrescimento. Con affinato gusto e maturo giudizio, squisito sentire e peregrino supere va discorrendo della scienza critica delle bellezze di una lingua. Benchè l'autore avesse di: rette siffatte lezioni a giovanetti , pure chiunque addentro le osserverà tosto si accorge con quanta felicità d'ingegno disviluppa i proposti principi, con quale accuratezza ravvicinando discerne tra loro pregi e difetti forse per lo innanzi non bene affigurati , assegnando a ciascuno le cagioni onde derivansi , e soprattutto con quanto raro discernimento vada ovunque corredando i precetti con opportuni esempi ricavati da nostri grandi maestri , e trasceglie g'i ottimi , il che giova mirabilmente a rilcoarne le più reposte bellezze. Dal che risulta ch' egli pose ogni studio ad indirizzare gl' ingegni per quella via sì commendata e sì difficile a seguirsi , posta tra i satelliti della licenza ed i pedanti , schiavi di una superstiziosa venerazione dell' antichità.

Non solo abbiamo cercato di pubblicare le sei lezioni, ma altrest tutti gli altri opuscoli dell' autore che o risguardano la letteratura in generale, o quella italiana in particolare. Alle sei lezioni ne abbiamo aggiunta una settima mutando ad un opuscolo il titolo di Diceria sullo scrivere con purità in quello di lezione. Alle sette lezioni facciamo seguire i due opuscoli = Sopra ciò che compete all' intelletto ed all' immaginativa nelle diverse produzioni dell'ingegno. - Della difficoltà di tradurre e del modo da dovervisi tenere più che si può - Tre opuscoli che versano su lo studio di nostra lingua li abbiamo intitolati Lezioni di letteratura italiana. Finalmente chiudiamo il volume con un discorso ed una lettera sull' ammaestramento di un giovanetto di ottima nascita che abbiamo pure intitolato lezioni. Ne si creda che sia stato nostro arbitrio il mutare il titolo di Discorso, Ragionamento, Diceria, Lettera ec., in quello di lezione, ma ciò ci venne insinuato dall' autore con sua gentilissima a noi diretta allorchè tre anni fa volendo riprodurre le sue lezioni su le doti di una colta favella, lo pregammo di volerci trasmettere qualche altra inedita lezione ed egli ci volle esser cortese di alcune emendazioni e di giunte (1).

P. P.

(1) Credimo opportuno dover qui trascrivere la garbatissima lettera del ch. autore.

Illustrissimo e Chiarissimo Signore.

Mí fa la Signoria Vostra Illustrissiana un'onore che io nou mi merito nel collocare nella sua Biblioteca Ralioma quelle posere mie lezioni; e gratissimo a cotesto tratto della somma sua compitezza, le ne rendo i, più dividi rigraziamenti. La sesta delle dette lezioni inon tratta l'argomento accennatomi da lei nella preglatissima sua lettera, ma versa sopra il faredirer e seriore con proprieda. L'opuseoletto indicatomi da lei neu porta il titolo di Lezione, ma di Diceria: i o ho creduto bene alquanto il poco venusto Cantore degli Argonauti ? Tanto potere hanno sopra di noi gl' incanti ed i vezzi di un terso e leggiadro stile! Ond'è che dover. do io ragionare a voi, Giovani egregii, a voi i quali con tanto ardore e con al nobile emulazione applicati io veggo a quegli onorati studii che sono il pascolo gradito de' begl' ingegni, ho creduto potervi essere a grado chei o vi venga in alquante delle nine lezioni intertenendo sopra le principali doti di una colta favella: alla qual cosa darò ora principio secgliendo pèr suggetto del presente ragionamento quella di esse che, per mio, avviso, è la prima e la più essenziale.

L' ubmo , dal suo Facitor destinato a passare la vita in compagnia degli altri uomini , e fare di essi alla sua debolezza sostegno, ed esser egli reciprocamente sostegno alla loro, ebbe mestieri indispensabilmente di un mezzo col quale i pensieri, i sentimenti , i bisogni di ciascheduno fossero agli altri comunicati, acciocchè la scambievolezza degli uffizii potesse, tra loro aver luogo. Questo mezzo si è la favella. Mirabil cosa è questa, che l' uomo con cinque o sette semplici suoni senza più, e con quei pochi accidenti che gli accompagnano, abbia e potuto e saputo formarsi un immenso magazzino di voci , colle quali egli mantiene questo maraviglioso commercio con gli altri esseri della sua specie. Con csse le impenetrabili concezioni della mente, con esse i reconditi sensi del cuore in certa guisa noi trasfondiamo da noi stessi in altrui, con esse tutte le voglie nostre facciam palesi, con esse gli esseri tutti che l'universo abbraccia indichiamo ; a dir breve , cosa non v' ha nè in ciclo nè in terra, conosciuta da noi, ovvero inmaginata, che non possiamo con esse all' altrui mente rappresentare. Essendo adunque instituito il linguaggio acciocchè dovesse l' uomo essere da coloro inteso co' quali ei ragiona , ne segue che la dote primaria della favella sia la chiarezza, siccome requisito del tutto essenziale a conseguire quel line ch' egli s'è proposto nel favellare.

Consiste questa chiarezza nell' esporre in tal modo ad altrui le cose di cui favelliamo, che egli le debba senza vernna pena comprendere, purchè vi badi, ed esse la capacità sua non oltrepassino. Chè, siccome dove percuotono i raggi del sole non lascerebbono d'essere rischiarati gli oggetti perchè altri o distratto, o impedito degli occhi, non gli scorgesse; così non cesserebbe di esser chiaro il mio dire, quantunque da chi mi ode parlare inteso io non fossi, qualora il difetto non da me, ma da lui derivasse. Ora a conseguire una tal chiarezza vuolsi usar sopra tutto precauzione grandissima nella scelta e nell' usó delle parole.

Certo con molta ragione sono gli aurci scrittori del secolo quattordicesimo considerati siccome i veri padri della toscana favella ; conciossiachè nelle loro carte raccolto si trovi il più bel fiore di nostra lingua. Ad ogni modo ivi s'incontrano di tratto in tratto alcune voci e forme di dire (forse men buone che l'altre ) le quali sono rimase là dentro in certa guisa sepolte. Ora chi disotterrar le volesse, per farle rivivere ne' suoi scritti, rendcrebbesi oscuro alla più parte de' suoi leggitori ; nè inteso comunemente sarebbe s'ei dicesse, per esempio, che una carta è maniatamente assemprata , che l'oste s'è addopata al monte ; che le donne s' affaitano perchè s' arrabattano di piacere, e ch' esse cusano ragione sovra il cuore degli uomini : laddove s' egli dira che una carta è accuratamente trascritta, che l'esercito s' è posto dietro al monte ; che le donne s' adornano perchè si studiano di piacere, e ch'esse hanno pretensioni sul cuore degli uomini, inteso ei sara da ognuno. Lasceremo stare adunque i vocaboli e i modi vieti di favellare dov' essi sono, e volendo trar profitto, quanto alla lingua, dalle antiche scritture, non ne piglieremo già la poca scoria che perayventura essere vi potesse, ma si hen l'oro, il quale in esser rirrovasi in larga copia. Che se pure talvolta el prendesse vaghezza di adoperar qualche voce antica, questo non si faccia giammai senza buone ragioni; el anche in tal caso non è da arrischiarvità se non nuolto di rado è con grandissima precauzione; imperocché gran cimento si è a voler rimettere in corso di proprio capo ciò che da lungo fempo è stato posto in dimenticanza e i-per consenso universale abolito.

Ma egli sarebbe, al parer mio, di maggior pericolo ancora lo spacciare vocaboli novellamente coniati da noi medesimi. Certissima cosa è che questi eziandio, qualora o derivassero da parole che non sono a comun notizia, o pur derivando da voci che note fossero e non ne ritenesser tutta l' impronta , cagioncrebbero non poca oscurità nel discorso-Perciocchè se molte delle antiche voci non sono dalla maggior parte degli nomini intese per questo, che ite sono in disuso, avrebbono poi ad essere meglio intese quelle che, per essere nuove affatto, non sarebbono per anche a notizia di alcuno? Danque (dirassi) non sarà conceduto in una lingua vivente a qualsivoglia uomo lo esprimere tutti i suoi pensamenti con quelle voci e forme di dire ch' egli crede essere le più acconce all'uopo suo? ed a che fu destinato il linguaggio se non a ciò? Certo il linguaggio fu instituito affinche ognuno potesse manifestare i suoi sensi, esporre i pensieri suoi; ma, se si considera che la lingua delle colte nazioni , generalmente parlando, è si doviziosa, che abbondevolmente fornisce e parole e frasi d'ogni maniera attissime a poter esprimere qualsivoglia nostro concetto, si vedrà che un uomo, il quale instrutto sia nella propria favella, troverassi quasi sempre in islato di esporre agevolissimamente non solo i sensi ed i pensieri ovvii e comunali, ma eziandio i più reconditi e peregrini, che possano mai ad un elevato spirito presentarsi , co' termini e modi che la lingua gli somministra belli e formati , senza ch' cgli abbia a ricorrere al pericoloso espediente di formarne di nuovi. Che se pur qualche volta il bisogno a ciò far costringesse, non nego già, che, siccome il fecero e quel gran lume della letteratura Pietro Bembo, e Baldassar Castiglione, e il Davanzati, e il Redi, e il Salvini, scrittori tutti prestantissimi, e delle regole di nostra lingua religiosissimi osservatori, non fosse lecito il farlo medesimamente ad altri egualmente buoni e giudiziosi scrittori. Questa facoltà di arricchire la lingua di voci e locuzioni novelle non debbono arrogarsi non pertanto se non coloro che hanno fatti intorno ad essa lunghi e profondi studii: eglino soli conoscer possono dove ancora ne sia bisogno; cglino soli supplirvi in guisa , ch' essa per un tale accrescimento non ne riceva anzi scapito che avvantaggio. Gli altri faranno gran senno a contentarsi di quelle che sono accreditate dall' uso di chi purgatamente e giudiziosamente e scrive e favella ; che appunto nel retto uso di queste consiste la chiarezza del dire.

A far de' vocaboli un uso retto, grandissimo riguardo aver si deci alla lor propricta. Non ad altro fine a ciascuna cosa s' è imposto il suo nome, se non perchè questo s' adoperi a dinotarla; e se vie meglio dinofasi una persona per lo proprio suo nome, che per qualsivoglia altro modo, non si vede perchè non debba lo stesso avvenir parimente del-Paltre cose.

Contro a questa proprietà nell' uso delle parole si può 'peccare in due modi ;' de' quali il primo consiste nell' adoperare una voce di troppo generale siguificazione in luogo di quella che fu destinata ad exprimere specificatamente la cosa che si vuol dinoture. Ond' è, per cagione d'esempio, che hassi a nominar piutosto ribrezzo, che fredio, quel señso molesto che noi proviamo quando la quartana ci soprassale (cosa di già avvertita da uno de' nostri grandi scrittori (1) ); conciosslachè la voce freddo altro non significhi che difetto di calore : laddove il vocabolo ribrezzo ti presenta in oltre alla immaginativa e il tremar delle membra, e il dibatter dei denti, e quel gelo che strigne le viscere e discorre per tutta la persona, e tutto ciò con tanta evidenza; ch' egli ti sembra in certa guisa di avere davanti agli occhi colui che n'è soprappreso. Peccasi poi nell'altro dei due modi testè accennati qualora , in luogo della voce che adoperar si dovrebbe, usasene qualcun' altra esprimente alcuna circostanza la quale competere non può in alcun modo alla cosa di cui si parla. Così favellerebbe impropriamente, siccome osserva un dottissimo autore, e in fatto di lingua maestro grandissimo (2), chi dicesse che il cuore gli palpita della gioja; perocchè questo verbo palpitare destinato è a dinotar quella sorta di triemito che nasce nel cuore quand' esso è ristretto dalla paura. Mcdesimamente sarebbe improprio il favellar di colui, il quale dicesse che il cuore gli balza in petto della paura, conciossiachè col verbo balzare dinotisi il gagliardo batter ch' ei fa quando dilatato è dalla gioja. Che così fatte improprietà molto nocciano alla chiarezza del favellare, è cosa da sè manifesta; chè al certo malamente favella chi favella impropriamente, e del favellar male non può nascere se non garbuglio ed oscurità.

Peco sarebbe l'avere adoperati vocaboli proprii ed accomodati al suggetto del quale si tiene discorso, se poi si peccasse contro alla proprietà della lingua nell'accozzarli insieme; che questo eziandio renderebbe o poco o molto dubbio ed oscuro il dir nostro. Si richiede per tanto gran cura altresi negli ac-

<sup>(1)</sup> Casq, Galat. pag. 55 (ediz. di Fir. 1707). (2) Salvini, Prose tose. pag. 329 (ediz. di Fir. 1715).

cozzamenti delle parole, i quali allora soltanto saranno proprii, quando sieno affatto conformi alla congruenza delle idee ed all' indole della lingua, (1) A meglio spiegarci gioverà recarne un esempio. Sebbene gli avverbii dirottamente e sbardellatamente significiino entrambi fuor di misura; di chi piange senza misura diró io con molta proprietà ch'ei piagne dirottamente; ma dir non potrò senza improprietà grandissima eh' ei piagne sbardellatamente; ed al contrario io dirò molto bene di un uom che rida fuor di misura , eh' egli sbardattatamente ride , e mal favellerei se io dicessi ch' ei ride dirottamente. Di che la ragione si è questà : che , quantunque la idea principale risvegliata nella mente da que' due avverbii sia quasi affatto la stessa, nientedimeno arrecata ne viene in oltre una accessoria dall' uno repugnante al pianto, e dall'altro non confacevole col riso.

A conseguir questa proprietà nel mettere i vocaboli insteme ricercasi molta perizia nella lingua; e di gran mancamenti, al parer mio, si ritrovano per questo conto nel maggior numero de' moderni scrittori; laddove al contrario maravigliosi sono in questa parte gli antichi, la cui eleganza nel favellare in gran parte dipende dalla gran proprietà con cui da loro furono le parole accozzate insieme. Non cono-

<sup>(1)</sup> Disapprovano alcuni l'uso della voce indole qualora trattasi di favella; ma lo non so con quanta ragione se'i facciuno. Domando io: che cosa significa indole? natural disposizione e inclinazione a virtù o a vizio, dice il vocabolario. Or bene: non lanno anche le lingue (almen figuratamente purlanto) cere virtie cetti visii et una tendenza naturale più alle uno che all'altro di questi, più all'una che all'altro di questi, più all'una che all'altro di questi. Più all'una che all'altro di questi più all'una che all'altro di questi. Più all'una che all'altro di questi più all'una che all'altro di presi di voce indole, applicata alla, lingua, un trastato. Mi mostrino adunque costoro in che pecchi questo trastato, se me lo vogliono biasimare.

sceano essi ancora nè il figlio della spada, nè il gran signore de' brandi , nè la vergine della neve; nè i consigli tucidi al par del sole; non conosceano nè i fiacchi figli del vento che a cavavalcar sen vanno per le aerce campagne; nè le leggiadric che cingono come fascia di luce, nè il bianco petto che gonfiasi all' aura de' sospiri ; e non sapeano che cosa si fosse l'impennar l'agil piede , il dardeggiar gli sguardi per la piaggia in traccia de nemici, il metter l'ale al pugnare, il cigolar della voce stridula della notte , il rotolar nella morte; e riserbata era a' moderni la gloria di recare d'altronde così splendide merci, e di farne dono all' Italia (1). Queste forme di dire sì stravaganti ed improprie, sì entusiastiche ed ampollose, sì fantastiche ed enigmatiche, onde alcuni de'nostri serittori hanno turpemente adulterata la castissima nostra favella, quanto s'oppongano alla chiarezza del dire chiunque ha fior di senuo se'l vede.

Nè per questo si creda che io qui pretenda di escludere dalla lingua i traslati; chè questo non intendo già io, ben sapendo non doversi la proprie-

(1) Non credasi già che io voglia qui censurare uno de' begl' ingegni de tempi nostri dell'avere adoperate si strane locuzioni nel truslatare un poeta, il cui carattere originale indispensabilmente ciò richiedeva. Mia intenzione è soltanto di osservare quanto mal si confacciano colla lingua gentile di una colta nazione le stravaganti forme di favellare che sono proprie di un popolo ancora mezzo selvaggio. Eppure alcuni oggidi ne sono tanto invaghiti, che riempiono di così fatte leggiadrie i loro scritti; e ti vanno tutto giorno dicendo che troppo sono stati infin a quì pusillanimi gl' italiani scrittori; che convien dare più di energia e di splendidezza al linguaggio , più di grandiosità alle immagini , più di elevatezza ai concetti a voler essere scrittor veramente grande. Certo, dico io, il Colosso di Rodi è più grande, e molto, dell' Apollo di Belvedere.

tà dei vocaboli usar con un rigore richiesto bensì dalla severità delle scienze, ma rifiutato da più gentili suggetti. Lasciando ora stare che molte locuzioni le quali nella loro origine furono veri traslati , hanno a poco a poco cessato di essere tali, e che, per esempio il muggito del mare, il mormorio del ruscello , il candore dell' animo or non si considerano più traslati, ma locuzioni proprie; e proprie locuzioni parimente le onde corrucciate , gli aurei costumi , il ciglio sereno, le voglie ardenti; e locuzioni proprie il destare i desiderii, l' attizzare la collera, lo spegner la sete, e mille e mille altre di simil fatta; e non parlando se non di quelle che manifestamente ne ritengono anche oggidì la natura, io dico essere queste altresì, nel loro genere espressioni proprissime, e giovevoli anzi che no alla chiarezza del dire, dove sieno opportunamente e nel debito modo adoperate. Non sarà per tanto fuor di proposito l'osservar qui brevemente e quando vengano i traslati in acconcio, e in qual maniera debban essere allora formati.

Qualora alla mente nostra s'appresentano le sustanze, i loro attributi, le loro azioni senza che v'abbia parte alcuna la fantasia, l'intelletto le ravvisa nello stato loro ordinario: ond'è che volendo noi allora in questo medesimo stato rappresentarle eziandio ad altrui, megito far non possiamo, pare a me, che adoperarne i lor vocaboli proprii. Che se pure vi si mescoli talora qualche traslato, dee questo esser si debole, che appena di esso noi ci accorgiamo; che allora i traslati alquanto forti sarebbono più di danno che di giovamento al discorso, in quanto renderebbono i di nostro meno esatto, men preciso, men piano, e per conseguente men chiaro. E certo il Boccaccio nel seguente passo del suo Filicopo (t): « Adunque, o giovani, i quali avete la vela

<sup>(1)</sup> Filoc. pag. 9 (ediz. di Fir. 1594).

» della barca della vaga mente rizzata a' venti che » mnovono dalle dorate penne ventilanti del giovane » figliuolo di Citerea » con quel che segue, favellato avrebbe più chiaro, se queste metafore di vela , di barca , di venti , di penne ventilanti lasciate avesse da parte. Ma quando al contrario le cose soprammentovate spiccano in singolar modo; quando a noi le dipinge la nostra immaginativa con vivi colori ; quando le concepiamo in uno stato diverso dal lor consueto, allora ad esprimere adeguatamente una tal singolarità, perocchè questo non si può fare coi loro usati vocaboli , è forza ricorrere a qualche altro espediente: e vengono allora molto opportuni in ajuto nostro i traslati. Allora gli occhi vivaci sono fulgidi lumi, i denti puliti candide perle; allora un bianco piede, una bianca mano, piè alabastrino, mano di neve ; allora un veloce destriero vola , il braccio di un valoroso guerriero fulmina: in somma divengono in tal circostanza i traslati, come ho detto , modi proprissimi di favellare , perchè servono mirabilmente a rappresentare, siccome è nostra intenzione ch' e' facciano , il peregrino stato della cosa di cui si parla; e tendono a rendere il favellar nostro più chiaro, perchè fanno concorrere in qualche modo la cosa stessa, donde s' è pigliata la voce in prestito, a dare maggior luce a quella onde noi favelliamo.

"Ma-perchè così buono effetto s'ottenga da essi, il vocabolo dee esser pigliato da cosa la quale abbia una manifesta soniglianza con quella che noi di-notar vogliamo; perchè, se questo non si facesse, e til legge od ascolta non ne potrelibe comprendere il senso si di leggieri. Contro a ciò peccar sogliono coloro massimamente, de' quali è assai perspicace l'ingegno; imperciocchè la loro desterità nello scoprire le relazioni anche molto rimote delle cose è cagione che ne sembrino loro assai peles eizaindi quelle c'he o si restano celate agli occhi degli altri o, si ravvi-

sano a grande stento. Ed ecco , se io non erro, la ragione per cui alcuni de' tradati che s' incontrano nella divina Commedia di Dante recano seco non pieciola oscurità. Io non ne rapporterò , per cagione di brevità , se non quello ch'egli adoperò ne' seguerati due versi co' quali esaltasi la grandezza dell' animo di Messer Cane della Scala (1).

» Questi non ciberà terra nè peltro , » Ma sapienza e amore e virtute;»

de' quali il senso è (secondo che spiega un Commentatore) che Messer Cane « non appagherà il suo ap-» petito col possedere molto pacse e gran tesori, » ma colla sapienza e colla virtù; » dove si vede che la oscurità nasce dalla troppo lontana simiglianza che vi è tra il cibarsi di terra e l'appagarsi del dominio di molto paese, e tra il peltro e le ricchezze. Bisogna confessare per altro, che un bellissimo senso rinchiudesi in questa metafora, e che grande altezza d' animo apparisce in chi favella in tal guisa, perocchè da lui si considera vil terra e abbietto peltro, in paragone della virtù, quel che pur suole tanto abbagliare la vista altrui, vale a dire i dominii e i tesori. Nel vizio, del quale ora si parla, cade simigliantemente il Boccaccio là dove egli dice che la fortuna lo balestrò in un santo tempio dal principe de' celestiali uccelti nominato (2): perocchè quantunque trovisi una certa simiglianza tra la somina agilità degli spiriti e il volo degli uccelli , e dai dipintori rappresentare si sogliano gli Angeli per questa ragione con l'ali; pure, perocchè in questo luogo una tal proprietà non cade punto in considerazione , la simiglianza in tal caso è remota , e non . presentasi così tosto alla mente del leggitore ; ed il · senso delle parole gli riesce sì oscuro, che malagevolmente intendere ei può , questo tempio, dal prin-

<sup>(1)</sup> Inf. Cant. I. v. 103 e seg.

<sup>(2)</sup> Filoc. pag. 7 (ediz. sopraddetta).

cipe de' cclestiali uccelli nominato , altra cosa norr essere che la Chiesa di S. Michele. Al contrario di questo del Boccaccio sommamente chiaro si è quel luogo del Segneri, dov'egli a dinotar quanto scarso sia il: numero degli adulti i quali non perdano o tosto o tardi l'innocenza battesimale , così s' esprime (1): radissimi sono quegli ermellini; che si conservino lungamente tra 'l fango di questa vita senza importatorsi ; la qual chiarezza nasce dallo scoprirsi a prima giunta evidentissimamente la simiglianza che v' ha ( secondo il modo nostro di concepire le cose) tra la biamchezza dell' ermellino e'l canolore dell'innocenza, e tra la immondezza del fango e la sozzura del vizio.

Ma egli è quì da avvertirsi che questa simiglianza, la quale dà occasione al traslato, dee consistere nelle cose, e non già nelle parole. E certo errano quelli che, per essere due diversissime cose appellate con due nomi rassomigliantisi, ovvero anche col nome stesso tutt' e due, s' avvisano di poterne fare un traslato con alludere all' una di esse, mentre sembra ch'e' favellin dell'altra: il che fa vedcre a bastanza quanto questo genere di traslati sia biasimevole, siccome quello che tende di sua matura a generare oscurità nel discorso. E non si può senza maraviglia considerare como mai non siasi astenuto da questo viziosissimo genere di traslati uno de' più insigni nostri poeti, ne'cui divini componimenti non so se maggiormente si debba ammirare o la finezza del giudizio, o la cccellenza dell'ingegno, o la delicatezza del gusto. Certo non va esente da una taccia di tal natura quel luogo:

" » L'aura che 'l verde Lauro e l'aureo crine » Soavemente sospirando move (2); » e nè pure quell'altro :

<sup>(1)</sup> Cristiano Istr. pag. 62 Tom. I (ediz. di Fir. 1686). (2) Petrarca pag. 520 (ediz. di Lione 1574).

» Sol per venire al Lauro ove si coglie » Acerbo frutto (1); »

e nè meno il seguente

» Un verde Lauro, una gentil Calonna (a); » nei quali luoghi questo Lauro non è altro, èt questo Colonna que tanto celebrata Laura; nè altro è questo Colonna che il cardinal Colonna grandissimo suo necenate, ai quali intende il Poeta di fare allusione. Meno aprora, se io non erro, egli è da approvarsi dell'avere ne's eguenti due versi,

» Se l'onorata fronde, che prescrive

a Dira del Ciel quando il gran Giove tona (3) sostituita alla voce Lauro un circonlocuzione, per cui si rende maggiore la oscurità, primieramente perchè qui non trovasi più nè pure la simiglianza del nome, la quale è il fondamento dell' allusione; e secondariamente perchè in questo circuito di pafole si rinchiude una particolarità che punto non conviene a ciò che il poeta vuol pur che s' intenda perf'esse. Chè certo non si vede come dalla proprietà che, secondo la volgar opinione, ha l'alloro di tener da sè lontana la folgore, desumere si debba che l'autore intende qui di parlare della figliuola di Odibetto di Noves, la quale nessun seppe mai che avesse un tal privilegio.

Sono d'ordinario le circonlocuzioni (anche prescindendo da quella di cui ora si parla) in più modi nocevoli alla chiarezza del dire, quand'esse non sian molto brevi. In primo luogo non apportano se nun successivamente ed a poco a poco in chi legge od ascolta una luce, la quale così dispersa non può giungervi se non languida e smorta, laddove col mezzo di un solo vocabolo giunta vi sarebbe tutt' ad un tratto, e però più vibrata e più viva. In secondo

<sup>(1)</sup> Ivi pag. 25. (2) Ivi pag. 344.

<sup>(3)</sup> Ivi pag. 544

luogo quella idea che col suo proprio vocabolo sarebbesi presentata sola allo spirito, in un ampio giro di parole se ne vien col corteggio di molte altre ; e queste distraggono o poco o molto il pensiero con la loro inopportuna presenza, attirando a sè una parte di quell'attenzione che tutta sarebbe dovuta alla idea principale. Finalmente queste secondarie idee , comechè necessarie sieno a darsi lume l'una con l'altra, non hanno per la più parte un natural legamento colla principale idea , donde nasce che il concetto si trova ravviluppato in circostanze le quali non ci hanno punto che fare; e però riesce alla mente più difficile il ravvisarlo. Allora quando mi dice il Boccaccio (1) che un giovane principe facendo battezzare una sua bambina lei nomò del nome di colei che in sè contenne la redenzione del misero perdimento, che addivenne per l'ardito gusto della prima madre , quelle idee e di redenzione , e di misero perdimento, e di ardito gusto, e di prima madre mi distraggon la mente per sì fatto modo, che picciola attenzione io posso prestare a quella che sola dovrebbe occuparmi il pensiero; e in questo inviluppo di circostanze a mala pena io discopro qual sia il nome della fanciulla. Più di garburglio è ancora in quest'altro passo del medesimo autore (2). « Avvenne, dic'egli, che un giorno, la cui prima ora » Saturno aveva signoreggiata, essendo già Febo co' » suoi cavalli al sedecimo grado del celestiale mon-» tone pervenuto, e nel quale il glorioso partimento » del figliuolo di Giove dagli spogliati regni di Plu-» tone si celebrava, io della presente opera com-» ponitore mi trovai in un grazioso e bel tempio » in Partenope ; nominato da colui che per deifia) carsi sostenne che fosse fatto di lui sacrificio so-» pra la grata. E quivi in canto pieno di dolce me-

<sup>(1)</sup> Filoc. pag. 5.

» lodia ascoltava l'oficio che in cotale giorno si can-» ta, celebrato da' Sacerdoti successori di colui che in o prima la corda si cinse umilmente, esaltando la » povertade, e quella seguendo ». In questi circuiti; di parole egli è ben difficile che non sieno molte cosc accennate, le quali non hanno relazione alcuna con quanto noi dir vogliamo. Così nell'esempio or addotto e i cavalli, e il montone, e Saturno, e Giove, e Plutone, e la grata, e la corda sono particolarità le quali, per tacer d'altre, stanno là dentro, come suol dirsi, a pigione, e non hanno punto che fare con l'essersi trovato l'autore a' 7 di aprile una domenica, in cui si celebrava la risurrezione di Cristo, alla messa, la quale nella Chiesa di S. Lorenzo solennemente cantavano i frati di S. Francesco; chè questo, e non altro, ei vuol dirci in quel luogo. Ofa così fatte particolarità, strane dalla cosa che noi dinotar vogliamo, sono quelle per cui rendesi intralciato il discorso, e per cui rimane la mente dal sopraccarico d'inutili circostanze affaticata con grave sua noia.

Che se afflitto ne fossero risceate, e non contenesse la circonlocuzione se non particolarità le quali o si trovassero intimamente e naturalmente collegate con la cosa che vuolsi enunciare, o fossero esse stesse parti della medesima, egli si scorge che allora, lungi dal partorire oscurità, potrebbono tali circutti di parole ajutar la mente a concepire con più di chiarezza e, di evidenza la cosa rappresentata. Tale si è il seguente del Petrarca (1):

b . . . . . il bel Paese

» Ch'Apennin parte, e il mar efreonda, e l'Alpe,» rel quale ci si mette l'Italia quasi davanti agli occhi. Circuiti di parole così fatti aneritano senza dubbio molta commendazione; ma vogliono sopra tutto essere brevi, affinche il lume, e n'e debbono ap-

(1) Petr. pag. 218 (ediz. del Rovilio 1574).

24. DOTI BI UNA COLTA FAVELLA portare, da un numero soverchio di circostanze of-

fuscato non rimanga o disperso.

Anche l'inserire per entro al periodo incidentemente propogizioni , le quali rompano il natural legamento de pensieri, muoce alla chiarezza del dire.
Sono esse importune e spiacevoli, direi quasi , come chi viene a interrompere altrui mentre questi
favella , e noi siamo intenti al filo del suo discotto.
Guardisi da tal vizio massinamente chi ha molto fertile ingegno: in lui da un pensiero ne pullulan molti , e da questi molti altri atropa , e sovente della
troppa copia vengono ad intralciarsi inseme ; e de
mestieri ch' egli con severo giudizio divelga del troppo
ferace suo campo gl'inutili, e soltanto vi lasci quelli
che sono più acconci all'intento suo , acciocche il
periodo non riesca implicato, ed eziandio lungo soverchiamente.

È la stemperata lunghezza de' periodi cagione ancor essa di non poca oscurità nel discorso : imperciocchè nella gran moltitudine delle cose che vi sono comprese non è sì facile il vedere a prima giunta tutti i legami che hanno le une con l'altre; de' quali ei basta che uno solo ci sfugga, perchè il senso non vi si scorga più con chiarezza : ond'è che, a ben rilevare quanto ivi è contenuto, ci è d'uopo, con perdita di tempo, e con poco nostro piacere, leggere una seconda volta la stessa cosa. Potrebbesi forse dar qualche taccia per questo conto ad uno de' più grandi scrittori nostri , quale si è il cardinal Bembo: e non ne va del tutto esente nè pure la egregia penna di monsignor della Casa; di che non voglio altra prova che il cominciamento dell'aureo suo Trattato de' costumi. Io non vorrei non pertanto che per evitar questo vizio, tu venissi a ca-. der nell' opposto, con fare i tuoi periodi oltre al convenevole brevi; chè anche ciò, a lungo andare. potrebbe in qualche maniera nuocere alla chiarezza dell'orazione: e certo, quando sono le cose disposte

in guisa che ne risulti un tulto, le cui parti sieno ben collegate insienne, scorgesene vie meglio il filo, e v'apparisce più di nitidezza, che quando son esse recate innanzi, dirò così, trinciate ed in brani. Ma non per questo hamo tutti perfodi ad essere d'una fatta: concorrano pure a rendere vario e piacevole il nostro dire e i lunghi e i mezzani ed i brevi, secondo che sie natura delle cose, il loro anchanento, a la vicendevole loro relazione il richiedono; ma vi concorrano in maniera, che non ne ricexa mai vi concorrano in maniera, che non ne ricexa mai vi concorrano in maniera, che non ne ricexa mai vi concorrano in maniera, che non ne ricexa mai vi

la chiarezza il menomo danno.

Oltre a' periodi o lunghi soverchiamente e intralciati, o brevi troppo e sconnessi, nuocono ad essa altresi certe trasposizioni alla foggia di quelle che sono pure di tanto ornamento alla lingua latina. Queste non si confanno punto con l'indole della toscana favella; e non ne usarono mai nè i Villani, nè Fra Bartolommeo da S. Concordio, ne Fra Giordano, ne il volgarizzator di Crescenzo, ne il Cavalca, ne il Passavanti, nè verun altro di quella lunga schiera di toscani scrittori che fiorirono nell'aureo secolo di nostra lingua, trattone il solo Boccaccio il cui esempio di poi fu seguito da molti e molti altri scrittori assai ragguardevoli. Quell' eccellentissimo ingegno, osservando quanta grazia ed insiente quanta maesta riceva la lingua latina da un certo collocamento artifizioso delle parole, s' avvisò di poter rendere con questo mezzo medesimo e più bello e più dignitoso l'andamento eziandio della toscana; e infino ad un certo segno e' s'appose al vero: ma egli non s'avvide forse che la lingua nostra partecipar non può, senza seapito della chiarezza, se non assai soarsamente di tale avvantaggio; essendochè la sua conformazione grand'ostacolo vi ci mette. Per non ragionare se non de' nomi, la diversa desinenza de' varii casi concede al latino scrittore grandissima libertà nel collocarli dove gli torna meglio; e il senso non ne rimane punto alterato nè men chiaro, o si dica, per cagique Согомво.

di esempio , Petrus Joannem arguit, o Joannem Petrus arguit, o arguit Petrus Joannem, o pure anche Joannem arguit Petrusa perocchè in ciascuna di queste sì diverse giaciture delle parole il senso rimane sempre lo stesso, ed è sempre chiaro egualmente che il ripreso è Giovanni, e Pietro il riprenditore; il che non addiverrebbe nella lingua toscana. Da ciò comprender puossi quanto più libera sia la collocazione de' vocaboli nell' idioma latino che nella nostra favella, nella quale la giacitura delle voci si è quella che assai sovente ne determina il senso. Non per questo è da dire che con picciole e non affettate trasposizioni chi scrive in toscano ajutar non si possa a rendere e più numeroso il periodo, e più vaga e macstosa la locuzione; chè anzi, siccome l'osserva, a commendazione di nostra favella, uno straniero scrittore (1), nessuna forse tra le moderne concede in questo maggior libertà di quel che faccia la lingua toscana: ma vuolsi procedere anche in ciò cautamente, ed avvertir sopra tutto che dalla trasposizione delle voci non nasca veruna anfibologia nel senso.

Imperocchè determinando moltissime fiate nelle Imgue moderne, si siccome accennato abbiamo, la sola
giacitura delle parole qual ne sia il vero senso, talgra basta una picciola trasposizione delle medesime,
a fare che il senso di chiarissimo chi era divenga
ambiguo. Così in queste parole: l'ira einse il vineitor Alessandro. scorgesi chiarissimamente che l'ira si
tiq quella che vines Alessandro; ma se, invertendo
alquanto l'ordine delle medesime, si dicesse col Pe-

trarca (2):

« Vincitor Alessandro l' ira vinse , » ne diverrebbe il senso anfibologico e dubbio, e sembrerebbe piuttosto che non l'ira vincesse Alessandro ,

<sup>(1)</sup> Blair, Lectures of Rhetoric, Tom. I. Leet, IX. pag. 201 (ediz. di Basil. 1789). (2) Pag. 304 (ediz. del Rovillio 1574).

ma fosse Alessandro vincitore dell' ira. Queste anfibologie, o vogliam dire ambiguità di senso, sogliono render perplessa o poco o molto la mente del leggitore, il quale, se non riceve ajuto o dal contesto o da qualche altra circostanza, non iscorge chiaro ciò che voglia dirsi l'autore. Ne mi si opponga, che potendosi intendere il passo di senso ambiguo in due differenti modi, intendasi o nell'uno o nell'altro, la chiarezza ci è sempre: perocchè io risponderò, che in questo caso la oscurità consiste nel non iscorgersi chiaramente in qual de' due modi esso deliba esser inteso. Quando Dante ci dice (1):

» Così l' animo mio , ch' ancor fuggiva , » Si volse 'ndietro a rimirar lo passo,

» Che non lasciò giammai persona viva, »

per quelle parole del terzo verso noi possiamo intendere che persona viva, cioè nessun uomo, lasciò, tosto o tardi, di trovarsi a tal passo; o pure che quel passo non lasciò mai vivo nessun di quelli che v'incapparono: ora ambidue questi sensi risultano dalle dette parole chiarissimamente; e ad ogni modo altri avrebbe a buon diritto potuto dire al poeta; favellate più chiaro, affinchè io mi sappia meglio ciò che voi v'intendete dir con cotesto verso. Queste locuzioni di doppio senso sono adunque da fuggirsi a tutto potere , conciossiachè si rende men chiaro eziandio per esse il favellar nostro. Che se qualcuno mi dicesse essere questa una mera sofisticheria , essendo che a determinarne evidentemente il vero senso concerrono e il filo del ragionamento, e la natura stessa della cosa di cui si favella, e le peculiari circostanze che l'accompagnano, e'l buon' discernimento di chi legge ovvero ascolta; altro rispondere io non saprei se non, ch'egli è pur poco buon indizio di chiarezza il dover chiamare in ajuto delle parole altre cose perchè si possa ben comprenderne il senso.

(1) Inf. Cant. I. v. 25 e segu.

#### DOTI DI UNA COLTA FAVELLA

Ma non farei più fine al mio dire se io espor vi volessi tutto ciò che s' appartiene a così fatto argomento; ed a voi basta che io vi abbia toccate alcune delle cose più considerevolì, senza più. Da quoeste poche vi sarà facile l'arguirne assai altre; chè gli svegliati ingegui non hanno d'uopo se non di essere messi n sulla via per progredire da sè. Questo solo dirovvi ancora: fate che non v'esca di mente giammai, che la chiarezza si è cosa di altissimo pregio; ch' essa è la primaria dote del favellare; e che, a conseguirla veraccemente, non basta, a detta di Quintilano, che il dir nostro sia inteso; ma esso deve in oltre esser tale, che non possa non essere inteso.

### LEZIONE SECONDA

DELLA FORZA DI UNA COLTA FAVELLA

Qualora io considero che una messe rigogliosa, una pianta vegeta, un animale vispo, un uomo sano e robusto sono oggetti dilettevolissimi a riguardarsi ; e ch' essi al contrario anzi disgusto che piacere arrecano tosto che venga meno questo lor-vigoroso e prosperevole stato; che altro posso io da ciò conchiudere, se non che gli uomini sono naturalmente presi ed allettati dalle cose le quali dimostrano vigoria; "ed all'opposto infastiditi da quelle in cui apparisce fievolezza e languore? Egli è manifesto pertanto che, se fosse il dir nostro senza nerbo, ed altro pregio in sè non avesse che quello di cui s'è favellato nella precedente lezione, cioè la chiarezza; per quanto grande questa si fosse, noi saremmo piuttosto con noja che con diletto ascoltati. Aggiungasi a eio, che l'uom, di sua natura infingardo, non dispiega quella infinita attività che vedesi in lui, se non quanto da stimoli poderosi è ad operare inci-

tato : laonde , essendo la favella instituita affinchè fossero manifestati ad altrui siecome i pensamenti, così ancora i bisogni nostri per eagione di procacciare a noi quegli ajuti, senza cui potremmo a mala pena campare, necessaria cosa è il dare al nostro linguaggio quella energia che si richiede a scuotere del suo sonno quest' essere dormiglioso, se indurlo vogliamo ad esercitare inverso noi quegli uffizii dei quali a noi è mestieri. Sia dunque che trattisi di esporre i proprii pensieri, sia ehe sollecitare si voglia gli altrui soecorsi , non dee il diseorso mancare di robustezza, acciocche possa essere e gradito a chi ascolta, e proficuo a chi parla. È pertanto la forza, per mio avviso, la seconda delle doti di una colta favella; e però questa forza, dove a voi, egregii giovani non dispiaccia, sarà il suggetto della presente nostra lezione.

Sogliono le virtù, di qualunque sorta si sieno, avere, per la più parte, vicino un vizio, il quale molto a lor si assomiglia : per la qual eosa egli avviene sovente che i poco avveduti piglino esso vizio in iscambio della virtù della quale ei porta la simiglianza. Si trova di questo numero eziandio quella virtù del discorso, onde oggi imprendo a parlarvi; perocchè àvvi un vizio, il quale sotto le sembianze di lei per essa è preso assai volte da chi altro non riguarda che il solo esterior delle cose. Ben è vero tuttavía, che chi vi penetra un poco addentro non corre alcun rischio di rimanerne gabbato; tanto, a ben considerarlo, esso è sconcio e deforme. Questo vizio del discorso è lo sforzo. Altro non è lo sforzo, del qual favello, che un' ostentazione di forza, e nasce da immoderato desiderio che il dir nostro produca grandissimo effetto nell'animo di chi legge od ascolta. Ma egli accade che appunto per ciò esso ne produca poehissimo, se pur non si voglia dire che anzi ne produca uno assai differente da quello che

il favellator se n'era proposto. Quando ci si dice da un poeta, che l'epica tromba al suono di un gran nome gli si fa in pezzi, o che un messaggero s'avvia con lunghi risonanti passi, oppure che in basso rovesciasi l'urlante possa de' torrenti ; chi non riderebbe a sì ampollose, stravaganti e forzate espressioni? La forza del dire non va mai disgiunta da un' aria semplice e naturale, da cui ciò, che l'uom dice . prende un evidente carattere di verità; e questo così fatto candore, apportando alla mente di chi ode un pieno convincimento della realtà della cosa, ne vien quindi a fare nell'animo di lui una gagliarda impressione. Ma dove ha luogo lo sforzo, la bisogna non va così; chè alle semplici e naturali espressioni sostituite essendo le forzate e pompose, queste levano ogni fede al dir nostro, il quale, perocchè è tolta l'apparenza del vero, nessuna impressione fa nell'animo di chi ascolta; e una fatica, tanto vanamente dal dicitore impiegata, diviene degna di riso. Volete voi esprimermi con vera energia la infinita possanza di Giove? ditemi semplicemente che con un sol cenno ei fa tremar l'universo. In queste parole sì semplici io trovo un carattere di verità così augusto, che mi persuade, mi penetra, risveglia la mia ammirazione, e mi lascia nell'anima una profonda impressione di sua onnipotenza. Ma se in vecedi ciò voi mi teneste il seguente linguaggio; Ouando il Padre onnipotente degli Dei balza impetuosamente dall'eccelso suo solio tempestato di stelle, e percuote avvampante di sdegno col divino suo piede il fulgido pavimento del cielo, trema la terra tútta, e mal sicuro sovra i suoi cardini l'universo vacilla; quale impressione credereste voi che io ricevessi da questi detti si pomposi e pieni di ostentazione? Io me ne farei beffe, e direi che alla ineffabil possa di sì gran Dio tanto non bisognava a far tremar l'universo.

Le maniere di favellare entusiastiche, e ripiene di esagerazione e di sforzo, sono familiarissime e, direi

quasi , naturali a' popoli non ancora inciviliti. E percliè ciò? perchè in un tale stato essendo cglino poco disposti a delicate sensazioni, non rivolgono la loro attenzione se non ad oggetti onde gli organi de' sensi ricevono seosse molto gagliarde : perchè molto povera essendo la loro lingua, è ad essi d'uopo ricorrere, nell'esporre i loro concetti, a strane forme di dire, da una sregolata immaginazione lor suggerite; e perchè incolto essendo l'ingegno loro, e non purgato il giudizio, e il gusto non affinato, mancar debbono necessariamente di giustezza e di regolarità le loro espressioni. Ma, secondo che una selvaggia nazione va spogliandosi dell'antica sua ruvidezza, e nuovi abiti prende, e più polite maniere, va facendo press'a lei sempre nuovi progressi eziandio la favella, in 'eui la rozzezza a poco a poco all' eleganza dà luogo, e la stravaganza e lo sforzo alla regolarità ed alla vera energia. Or non sarebbe adunque stoltezza il voler, col pretesto di dare maggior' forza al nostro parlare, introdur novellamente in una lingua colta e gentile le immagini gigantesche e le espressioni iperboliche, ardite e forzate, ch' essa nel dirozzarsi lasciate avea come poco dicevoli al nuovo suo stato? La vera forza del favellare sta non nelle immagini stravaganti , non nelle ampollose parole, non nelle esagerate espressioni, ma nelle naturali e proprie e misurate, scelte con ottimo discernimento, e con finezza di giudizio e di gusto adoperate. Dove, per vostra fè, troverete voi maggior forza che in questa divina stanza dell' Ariosto (1), nella quale ogni cosa è tuttavia espressa eon tanta naturalezza e semplicità?

Na Qual pargoletta damma, o eavriola

» Che tra le fronde del natio boschetto » Alla madre veduto abbia la gola

» Stringer dal pardo, e aprirle il fianco e il petto,

(1) Ariosto, Canto I. st. 34.

» E di paura trema e di sospetto;
» Ad ogni sterpo, che passando tocca,
» Esser si crede all'empia fera in bocca.

Or non abbiano noi dinanzi visibilmente quanto ivi si descrive? Non ci sembra propriamente di essere in que' luoghi noi stessi? È se ci fossimo in realtà, potremmo soorgere con maggiore èvidenza gli oggetti dipintici con tanta forza e maestria in que' versi maravigliosi? Poco era l'aversi detto poura e vi si aggiunge sospetto, che propriamente è timore di essere colto all'improvviso, e però calza ivi sì bene, e dice tanto. È questo sospetto con quanta forza, e quanto al vivo non è egli espresso da quel credersi la bestiuola già in boeca all'empia fera tosto che tocca uno sterpo? Vengano i nostri Ossianeschi, e mi dicano s' e' sanno fare altrettanto col fraesso del loro altisonante sille. Ma gli occhi volgari ( per

serviruni de' termini della pittura ) più di forza ritrovano in quei dipinti, in cui le figure, senza che si sappia il perchè, hanno muscoli oltre al convenevole risentiti; occhi stralunati, ed atteggiamenti

di persona convulsa, che nelle divine dipinture di Radaello e del Correggio.

Non si creda tuttavia che dal trovarsi la vera forza del discorso congiunta ad una certa naturalezza e semplicità io pretenda concludere che queste ne costituiscano la parte essenziale. So unolto bene poter essere la nostra loctuzione sommamente semplica e naturale, e nello stesso tempo languida e fiacca. Che se dee avere necessariamente questi dar requisiti , aver gli deci in quanto indispensabili sono ad un buono stile. La forza del dire da due cose principalmente deriva, secondo che pare a me: dalla prontezza onde i sentimenti nostri sono comunicati ad altrui; e dalla influenza che nel linguaggio tenuto in comunicargii la nostra immaginativa può avere,

E per ciò che spetta alla prima, egli può ben dirsi,

senza fimor di errare, che quanto più pronto è l'effetto che una cosa produce, tanto l'efficacia di questa si dimostri maggiore. E da che mai desumesi la prodigiosa forza del fulmine, se non dalla subitezza della sua azione? Esso ti squarcerà i rami di un albero, ti pertugerà le muraglie di una casa, ti gitterà a basso la cima di una torre. Or bene ; dico io, effetti simiglianti, anzi molto maggiori di questi, sono talor prodotti ancora da altre cagioni, la cui forza non pertanto ci sorprende assai meno. Ed onde ciò? Da questo senz'altro, che quelle impiegano nella loro azione un considerabile spazio di tempo ; laddove lo scoppiar della folgore, e l'aver già lasciati i terribili vestigii del suo passaggio, si può dir che sia la médesima cosa. Simigliantemente il nostro favellare sarà pieno di forza allora che le impressioni, le quali per esso riceve la mente, si facciano con prestezza; e tanto sarà esso più vigoroso, quanto questa sarà maggiore.

Ora intorno alla prestezza o maggiore o minore onde possiamo col mezzo della favella comunicare i pensamenti nostri ad altrui, egli è da osservarsi che siccome hacci monete di valore diverso, delle quali una sola equivale a molte altre; così fra' vocaboli alcuni sono più espressivi, ed altri meno, in guisa che un solo di essi può talora valere quanto molti altri insieme. Tra' vocaboli assai espressivi sono da annoverarsi quelli, nella cui composizione entrano certe particelle, che non s'usano mai separate, perchè niente significherebbon da sè ; e tuttavia molto significative divengono essendo con qualche altra voce congiunte : dal che avviene che un solo di tali vocaboli sia di valore uguale a più altri pigliati insiemc. Di questo genere sono rifare, rileggere, disamare, dicollare, struccaricare, arcimentire, raccogliere, e mille altri, i quali equivalgono a fare di bel nuovo, leggere un' altra volta, lasciar di amare, spiccar la testa dal busto, caricare oltre al convenevole, dir cosa

in cui non sia nè pur la menoma apparenza di verità, pigliar qua e là e mettere insieme. E non solo si possono rendere più significative le voci componendole colle particelle ora dette, ma parimente con variarne la desinenza, e formarne que' diminutivi accrescitivi, vezzeggiativi, e peggiorativi, onde sì ricca è la toscana favella, e ond'essa ha tanto vantaggio sopra una gran parte delle altre lingue moderne. Tutte queste maniere di voci così diversamente piegate, ritenendo tuttavia il senso lor proprio, ne acquistano un altro ancora, il qual non aveano; di modo che con una sola di così fatte voci esprimesi ciò che, senza questo espediente, esprimer non si sarebbe potuto, se non adoperando più voci-La sola voce donnicciuola dinota donna di poca considerazione: e la parola omaccione, pigliata nel senso proprio, vale uomo di gran corporatura; e nel senso metaforico, nomo di gran senno e di gran dottrina : e la voce bambinello esprime fanciullo di tenera età, e alquanto vezzoso: e il vocabolo torracchione suona torre mezzo rovinata dal tempo. Dicasi lo stesso d'altri infiniti. Nè lascerò quì di notare, che tutti e due i mezzi ora accennati di aggiugner forza al significato de' vocaboli possiamo noi praticare in una voce sola: e, quasi ciò fosse poco, renderla ancora tutt'insieme e peggiorativa ed accrescitiva; siccome fece il Redi allorchè per dire di un ucmo ch' egli era e scioperato al più alto segno che possa mai essere persona al mondo, e disprezzevole nel medesimo tempo, adoperò la sola voce arciscioperatonaceissimo (r). Ma

<sup>(1)</sup> To rapporto ajusta voce sulla fede del Berganliui, il quale registrandola nel sub biri initotato Voci italisme d'autori approvati dalla Crusca ecc., impresso in Venezia nel 1745, ne cita le Lettere del Redi: per altro a me non risovience de essermi nel teggere le Letere del detto autore imbattuto in così fatta voce. Ben mi sono operunto in quest' altra, forse ancor più bistanti.

eziandio senza parlare di queste voci rendute molto più espressive o dalla giunta di qualche particella, ovvero dalla differente desinenza che loro si è data, egli ve ne ha di quelle che sono naturalmente più significative di altre voci, delle quali è tuttavia consimile il senso; perocchè a quelle si appiccano certi accessorii che queste non hanno, sebbene a prima giunta ne pajan sinonime. Hanno, per esemplo, molta rassomiglianza nel lor senso queste parole : contentezza, allegrezza, ésultazione; e ad ogni modo esse nou sono equalmente significative : con ciò sia che contento sia colui che da niuna cosa è perturbato : e allegro chi , oltre all' essere contento , .ha lo spirito ilare; ed esultante quegli che non cape in sè della grande allegrezza, e ne da segni esteriori. È dunque più significativa la voce esultazione che la parola allegrezza; e questa più che il vocabolo contentezza: e però chi sostituir volesse alla voce allegrezza la voce contentezza, perocchè questa è di minor valore ; converrebbe che per esprimerne tutto il senso, vi aggiungesse qualche altra parola; e qualche altra ancora, s' e' volesse sostituirla ad esultazione.

Egli è per tanto evidente, che adoperandosi queste voci di maggior significanza ( di qualunque genere esse sieno), e si paga, come dir, in oro; e in un

zarra, valentuominosissimuominoni, la quale si trova nel primo volume delle sue Lettere (ediz. di Firenze 1724, e ivi 1731) alla pag. 190. Convien per altro confessare che poeo capitate è da farsi di così fatti vocabali: e certo è, che usar non si dibbono se non sommamente di raro, e per puro ghiribizzo. Di molto miglior garbo riescono quelli che sono tutti insieme diminutivi e peggiorativi, come Sonettucciaccio, Animalettucciaccio, Scrupolettucciaccio, o diminutivi di voci esse stesse diminutive, come Osservazioncelluccia, e altre simiglianti, le quali furnon adoperate molto graziosamente da quel gentilissimo scritore.

attimo si da molto : laddove usandosi altre forme di favellare di egual valore bensì, ma più abbondanti di voci, si da l'equivalente in men buona moneta; e mettecisi più di tempo. Che voglio io dire con ciò? Che con le prime si trasmette nell' altrui mente il concetto di lancio, e però con vigore'; e con le seconde trasmettevisi a poco a poco, strascinandolvi dentro assai debolmente. Quando adunque to vorro esprimere un pensiero con forza, dovrò guardarmi dall' usare maggior copia di parole di quel che necessario mi fia, con adoperare, a preferenza delle altre, le più significative; e dirò pinttosto col DAVANZATI la maestà da lontano è più reverenda, che: il più delle volte noi ci rappresentiamo più degni di riverenza que grandi, i quali, perchè sono poco esposti a' nostre sguardi , noi non possiamo squadrar ben bene : ovvero con DANTE:

» Tu duca, to signore 4 e to maestro (1); »

che: to se' quegli che hai a guidare i passi mie; toe
guegli porimente, a'cui comandamenti obbedre io debbo;
e to quegli eziandio, dal quale attendo tulli ammaestramenti: che questa profusione di parole ad altro
non servirebbe qui, che a trarre la cosa în lungo con
alievolimento dell' espressione; e di qui avviene che
i due scrittori mentovati testé, Dante e il Davarzati, ne'quali sonnua è la parsimonia delle parole
e la rapidità dello stile, sono dei più nervosi che
noi abbiamo.

Con tutto ciò non sono, al parer mio, nè da cercarsi con istudio soverehio le più stringate forme del favellare, nè da lasciarsi sempre da canto le altre più rimesse e men brevi : perocchè nella stessa guisa che nel commercio non solamente la mioneta d'oro, ma quella d'argento altresì, e miedesimamente quella di rame, ha il proprio suo uso, e dove d'uopo di quella, e dove di questa; avviene

<sup>(1)</sup> Infer. Canto II. v. 140.

lascoltano. Ma, lasciando ora queste cose da parte, e ritornando alla forza del discorso , a cui oggi è destinato il favellar nostro, diciam qualche cosa anche dell' altro de' due principii ond' essa (e forse ancora più che da quello di cui s'è ragionato ) deriva. Perocchè si vede manifestamente che, quando in ciò che l'uom dice si mescola o poco o molto la immaginativa, tosto il linguaggio diventa più vigoroso del consucto, e altro tuono piglia, e veste altre forme. Questa capricciosa facoltà della mente è sì varia e

(1) . . . . . . brevis esse laboro Obscurus fio. » HORAT. de Arte poet.

da sè stessa discorde, che ora tranquilla si compiace di trattenersi e spaziare a suo agio sopra un obbietto, ch' essa medesima bene spesso a piacer suo finge e colora; ed or irrequieta da uno ad un altro rapidissimamente si slancia: ora impone agli affetti silenzio, e da essi s'apparta; ed ora al contrario gl' instiga , li mette in tumulto , e con lor si accompagna : il che dà origine a quelle varie fogge di favellare tanto fra loro diverse, e dal parlare ordinario sì differenti , le quali s'addimandan figure. Da ciò si comprende abbastanza quanta energia debba eziandio da queste figure acquistar la favella. E certo esser non può la cosa altramente. In primo luogo perchè l'anima si rivolge naturalmente con maggior attenzione a ciò che le si appresenta come miovo , o almen come insolito ; e però , rendutasi più attenta a queste men usitate forme di favellare, ne riceve un' impressione più forte : secondariamente perchè questa foggia di parlare, riuscendo vie più animata, eccita in noi un più vivido sentimento: e in fine perchè da un linguaggio di questa natura le cose sono recate innanzi alla fantasia piuttosto che all' intelletto ; e le apprensioni di quella sono ben d'altra forza che le percezioni di questo.

Il parlarvi, anche alla singgita, di tutte queste figure troppo lunga cosa sarebbe, e poco utile aucora, essendoche non evvi retore antico ne moderno, il quale già favellato non ne abbia. Ad ogni modo non sarà per avvoctura intitile alfatto il farvi motto di alcune di quelle che meritano a preferenza dell' altre la nostra considerazione.

Quando la immaginativa del dicitore s' arresta sopra qualche oggetto, e ne va minutamente considerando quelle particolarità che nell'animo di hir banno fatta gagliarda impressione, allora egli suole favellando dipingerle con si vivi colori, che sembra in certa guisa a chi ascolta di averle-davanti gli occhi ; e questa sorta di pittura da retori è chiamata con greco vocabolo ipotiposi. Di essa un esempio abbiamo nella seguente terzina di Dante:

» Come d' un stizzo verde « ch' arso sia

» Dall' un de' capi, che dall' altro geme,
» E cigola per vento che va via; » (1)

Qui la cosa è si esattamente ed al 'vivo descritta , che ci pare e di veler questo stizzo con quella fiamma che dall' un de capi v' è appresa , e di udire il gemito e il' cigolio dell' uomore che , caccintone per l'altro de capi , si risolve in fiumo e vassene. Bellissima è parimente quella dell' Ariosto , con en ci descrive Ruggero (2) il quale , avendo già fatte per l'aria tremila mighta in sull' lippogrifo , seese a terra scalunanato , ed:

w . . . . . . . ove sorge una fonte

» Cinta di cedri e di feconde palme

» Pose lo scudo , e l'elmo dalla fronte » Si trasse , e disarmosse ambe le palme ;

» Ed ora alla marina ed ora al monte

» Volgea la faccia all' aure fresche ed alme,

» Che l'alte cime con mormorii lieti
» Fean tremolar de'faggi e degli abeti.

» Bagna talor nella chiara onda e fresca

» L'asciutte labbra, e con le man dignazza.

» Acciò che delle vene il calor esca

» Che gli accese il portar della corazza.» Quanta evidenza non è in quel volger la faccia ora

Quanta evidenza non è in quel volger la faccia ora alla marina ed ora al monte? e la freschezza di quelle aure, alle quali l'affannato cavaliero si va volgendo, non la sentite voi? e non vedete il tremolar delle cime di quegli abeti e di que faggi, e non ne udite il lieto sussurro? E che viva pittura non è mai quella del bagnar le asciutte labbra nelle odda fresca, e diguazzarvi con le mani?

La forza di questa figura in due cose consiste

(1) Inf. Cant. XIII. v. 40 e segg. (2) Orl. Fur. Cant. VI., st. 24. e segg. do con ell'evidenza con cui la cosa è rappresentata; e nella colerità, onde alla mente trasmettesene l'impressione. Séguita da ciò in primo luogo, che se ne debbano mentovare le più notevoli particolarità, siccone quelle che sono accone a darte maggior visalto, senza far motto delle altre, le quali non servirebbano se non a indebolirre i trattis, e- quiudi a menomarne, anzi che no, l'evidenza; ed in oltre, che nel mentovarle s'abbiano ad usare il più che si può le voci che sono lor proprie, siscome atte ad esprimerle più chiaramente e più precisamente, che quanto a dire più evidentemente. E ne seguita in secondo luogo, che molta rapidità debba darsi allo stile, per evitare quella proissità che, senza que si' avvertenza, scagionata sarebbe, con danno della energia.

energía, dalla minutezza, essenziale a questa figura. Ma se la nostra immaginativa, in luogo di fermarsi tranquillamente ad esaminare le particolarità di un oggetto, si va senza posa lanciando da uno ad un altro, e da questo ad un altro, e indi ad un altro ancora; noi allor formiamo in parlando quella figura che s'appella enumerazione. Tale si è la seguente del cavalier Lionardo Salviati in morte di Pier Vettori (1), dov' ei fa che la patria dica; « Ora non » iscenderanno più per le nevose contrade delle dif-» ficili Alpi i più lontani popoli dell' Europa a vi-» sitarmi per veder la presenza di Pier Vettori. Ora » non torceranno più di qua il viaggio loro i va-» lent' nomini di alto affare per udir la voce di Pier » Vettori. Or non avranno più nel mio seno i Prin-» cipi e gran signori lo intertenimento di Pier Vet-» tori. Or non concorreranno più nel mio cerchio. » da tutte le parti dell' universo le scritture de' savi » uomini per la censura di Pier Vettori. Or cesserà in » n.e. il mio primo grido delle lettere per la morte » di Pier Vettori. Non più la mia nobilissima Gioven-

<sup>(1)</sup> Salv. pag. penult. (Fir. 1585).

n tù le doîtrine potrà apprendere dalla viva voce di » Pier Fettori. Ora non vedranno più i corporali « occhi de'carissimi congiunti suoi quella veneranda » cantize dell' aspetto di Pier Fettori; non più la » bontà , non più la semplicità , non più la dolcez » za goderanno de' suoi costumi , non alle loro op-» portunità avranno presti i paterni e savissimi consigli suoi. »

Dirà forse taluno : se la enumerazione dà necessariamente maggior ampiezza al discorso, non dovrebb'essa in rendendolo più diffuso diminuirne il vigore? E donde viene adunque che al contrario vie più lo ringagliardisca? chè certo l'oratore favellato avrebbe con minor forza, se detto brevemente avesse : non sarà più alcuno d'ora innanzi che venga quì, mosso dal desiderio di vedere e d'intertenersi con st grand uomo ; nè io più riceverò gloria , nè dltri frutto dalla gran dottrina e saggezza sua. Rispondo, che in questo secondo modo toccato si sarebbe la cosa soltanto alla sfuggita , in generale , in confuso , nè parte alcuna ci avrebbe avuta la immaginativa ; laddove nel modo che l'autor tenne, essa ve n'ebbe grandissima, anzi fu questo tutto lavoro suo : essa fu ' che passò in rivista gli oggetti enumerati; essa che distintamente li notò; essa che li ritrasse e li colorì: per essa in somma il linguaggio dell' oratore di gran hinga più animato divenne, più vivo, più vigoroso. Ma perchè la detta figura o in tutto o in parte non manchi dell'effetto suo, dee essere formata assai giudiziosamente. Prima di tutto le cose enumerate sieno le più idonee a fare negli animi una gagliarda impressione. In secondo luogo tendano tutte al principale scopo a cui serve la enumerazione, siecome lince ad un medesimo centro. Appresso s' esprimano rapidamente. In oltre facciasi corta la enumerazione quanto si può : troppo lunga , divien puerile. Finalmente, nel caso che debba essere indispensabilmente lunga, affinchè non illanguidisca ed

annoj, le si dia vario giro, e rinforzisi opportunamente con qualche altra figura. Mancando essa o in. J tutto o in parte di questi requisiti, riesce languida, inetta, e, per poco che duri, stucchevolissima.

Che se la immaginativa nel percorrere diversi obbietti qualche cosa ci trovi, la quale a ciascuu di lero convenga, suol non di rado, prestare a questa
particolare attenzione; e però sopra di essa o peco
o molto, in tal caso, nofi favellando: insistame; il
che dà origine alla figura ripetizione, o, come anche,
detta così dal ripetersi o vogliam die, ripigliamento,
detta così dal ripetersi o vogliam die, ripigliarsi parecchie fiate una ovvero più voci, sicoine fe Danto
allor che disse (2):

» Per me si va nella Città dolente ,

» Per me si va nell'eterno, dolore , » Per me si va tra la perduta gente. »

Hassene un altro esempio in que versi del Petrarca (3),

» Veramente siam noi polvere ed ombra;
» Veramente la voglia è cieca e ingorda;

» Veramente la voglia è cieca e ingorda;
» Veramente fallace è la speranza. »

\*Questa figura, quando il suggetto la richiede, aggiugne forza al discorso; perocchè la stessa voce ripetuta più volte è quasi colpo replicato di martello

che fieca più addentre il chiodo.

Per essere una tal figura di molta efficacia, s' avvisò di valersene il Redi in una sua lettera, aucoraethè ben sapesse quel gran maestro del bello scrivere quanto mal si confacciano le figure alla semplicità dello stite epistolare. Voleva egli persaudere non solo con la ragione, ma eziandio con la forza del dire, che molto avrebbe nociuto a un certo infermo l'andarsene a bere alla sorgente non so quali-

(3) Pag. 378. (ediz. del Bovillio 1574)

<sup>(1)</sup> Rettorica pag. 304 (ediz. di Giolito 1559) (2) Inf. Cant. III. v. 1. e segu.

seque, la qual cosa un altro medico lo avez consigilato di fare. « Or non è egli vero (dic egli ) che i moti de viaggi hanno risvegliato il male? Or non è egli vero che noi lo sappiauso per iterata e unolte volte reiterata esperieuza? Or non è egli vero che un piccolo passeggio, fatto a piedi, rimovo il male? Or non è egli vero che il viaggio di un sol miglio in carrozza fece una nuova recidiva (1)? » Ognum vede quanto di forza riceva la dissussione di lui da quell' or non è egli vero ripetuto per ben quattro volte.

Suole l'orator non di rado unir questa figura alla precedente, e d'entrambe formarne una sola, affinchè più gagliardamente colpito ne resti l'animo degli uditori. Così fece il Segneri allorachè volendoci rappresentare le angosce che provano i mondani nel dipartirsi di questa vita , disse : « Siccine separas, dovranno replicare ogni tratto, siccine scparas? Separas da quei superbi palazzi in cui si abitava, separas da quelle gallerie, separas da quei giardini, separas dalle cacce, separas dalle commedie, separas da quelle ville, separas da tanti deliziosi trattenimenti, separas dalle cene, separas dagli amori, separas dal parentado, separas dalla patria, separas dagli onori, dalle dignità, dai dominii; da che non separas (2)?n Osservisi qui in primo luogo, come l'insister tanto su quell' idea di separazione la conoscere quanto pesi a quegli infelici un distacco di tal natura; appresso si osservi il grand'effetto di quella enumerazione; giacchè col rappresentarsi quanto lor pesa il lasciar ciascuna di quelle cose, si fa concepire quanto dev'esser grandeil lor crepacuore nel dovere lasciarle tutte. Osservisi in oltre come dopo che si è moltis-

(2) Segneri, Manna. 18 Apr., num. 3.

<sup>(2)</sup> Redi, Op. Tom. IV. Fir. 1724 (oppure 1731), pag. 52.

sime volte repetuta quella voce separas davanti a ciaseuna delle cose entimerate, se ne appiecano ad essa tre in séguito senz'altra ripetizione; col qual artifizio si viene a render più rapido il dire, e perrò di meggior ellicacia: e si osservi per ultimo, come allora quando l'entimerazione comincerebbe a divenire stucchevole se continuasee, si cangia tenore, e con una interrogazione inaspettata si da nuova forza al discorso, risvegliando solo con essa nella immaginazione degli ascoltanti tante altre cose non mentovate.

Alla facoltà sopraddetta viene talora il ghiribizzo di scerre oggetti di opposta natura, e disporli in guisa che si stieno a rincontro gli uni degli altri ; dal che deriva l'antitesi, figura biasimevole quasi sempre, sì perchè ha in essa molto maggior parte l'ingegno, che il giudizio : come ancora perchè troppo ci si palesa l'arte, la quale il buon favellatore nasconde sempre con grandissima cura. Può tuttavia esser utile anche questa figura nel caso in cui sia necessario che molto spicchi la cosa di cui si favella : perciocchè questa riceve maggior risalto dalla contrapposizione d' un' altra , le cui qualità sieno opposte alle sue: ma noi dobbiamo adoperare una figura di tal fatta con somma circospezione e con grandissima parsimonia. Questo non fecero gli scrittori nei secoli di gusto corrotto: anzi al contrario ne hanno ed oratori e poeti riempiti le loro carte. rendendola, pel grande abuso che n'hanno fatto, si dispregevole, ch'io non l'avrei qui mentovata se non per iscreditarlavi; chè i giovani hanno bisogno di chi gli distorni dalle cose la cui appariscenza puo molto bene sedurli.

Vuolsi per altro avvertire, che ora io parlo di quella fatta d'antitesi, la qual deriva da una certa vaghezza dell'oratore di mostrar il suo ingegno: perciocchè baccene altre, le quali nascono dalla cosa medesima di cui si favella, e sono in qualche modo

da essa richieste. Tale si è quella di cui Paolo Scgneri si vale a mostrare la gran bontà di Dio nel perdonare agli uomini le offese ch'egli da lor riceve. « Iddio ( dic'egli ) rilascia i nostri debiti a noi -con amore immenso; e noi a' prossimi nostri con limitato : Iddio con prontezza; e noi con riti osità: Iddio con piacere; e noi con ripugnanza: Iddio con tale animosità, che sprofondali in seno al mare, sì che più non tornino a galla; e noi con tal debolezza, che sempre restanci, per così dire, a fior d'acqua ; tanto siam difficili a perderne la memoria (1), » Antitesi così fatte lungi dall' essere biasimevoli , sono anzi degne di lode , perchè ajutano a far conoscere più adeguatamente la cosa di cui si tratta, e servono ad inculcare negli animi degli uditori con maggior forza ciò che vogliamo lor persuadere.

La immaginativa eziandio spoglia bene' spesso le cose de' lor proprii vocaboli , e le travesté con altri pigliati da cose che lor s' assimigliano ; e in tal guisa , dà luogo alle metafore, acconce ancor esse , e non poco , a rendere via più robuso ed espressivo il discorso. Ad esserne pienamente convinto bastrario osservare che altro esse non sono che abbreviamenti della figura denominata similitudine o comparazione. E certo non si può esprimere una cosa con vocabolo pigliato in prestito da un' altra la quale abbia con essa una certa rassomiglianza , senza un tactio paragone che se ne fa. Così altora quando mi si dice che le leggi imbrigitano l' uomo , mi si vuol dire che siccome la briglia tiene in suggezione ib cavillo , così le leggi vi tengono l' uomo ; e quando

il Petrarea dice (2), che

» Da be' rami scendea.

<sup>(1)</sup> Manna. Ottobre 25. 1. (2) Pag. 183. (ediz. sopraddefta).

» Dolce nella memoria ,

n Una pioggia di fior sovra il suo grembo; » e' vuol dirmi che i fiori vi cadean al spessi da que'rami, come suol cadere la pioggia dal ciclo. Laonde
queste così abbreviate espressioni riuscir debbono
di forza maggiore, perocchè la impressione, che
l'anima ne riceve, è più pronta, e conseguentemente più viva. Che se si considera in oltre che il
traslato è opera della immaginativa, si vede ch'esso
dee molto contribuire anche per questo conto alla
vigoria dello sitle; e però dove ha luogo questa figura concorrono a dar forza al dir nostro tutti e
due i principii da'quali, secondo che pare a me, la
energis del favellare in gran parte deriva.

Suole parimente la nostra immaginativa affissarsi talora così rittamente in qualche molto considerabile effetto, che quasi confonde ed immedesima con esso la cagione che lo produce; e da ciò deriva quella sorta di traslato, per cui il nome, che è proprio dell' effetto, applicato è alla siar cagione: della qual figura abbiamo un esempio in quell' elegantissimo ver-

ro del Petrarca (1)

w L' aima mia fiamma oltra le belle bella, » nel quale egli da il nome di fiamma alla donna sua. Ed è certo che il poeta s'espresse con assai maggiore energia dicendo l'adma mia fiamma, che se detto avesse l'atma mia donna; primieramente perch'ei disse molto di più con indicarvi in tal guisa la sua donna, e farri sapere in oltre com'egli arceva per lei ; e in secondo luogo perché tutto ciò s'esprime con una voce sola, e in un attimo è detto: dal che chiaramente apparisce grande essere la forza di un così fatto modo di favellare.

Tutte le cose fin ora dette fa la immaginativa del dicitore nel silenzio degli affetti di lui; ma quando ella poi li risveglia e rende col loro mezzo più vec-

<sup>(1)</sup> Pag. 373. (ediz. sopradetta).

mente il discorso , dà origine a figure vie più gagliarde e ad una maggior varietà di stile. Allora il linguaggio di lui si riempie d'interrogazioni, di esclamazioni, di apostrofi, di sarcasmi, e di altre assai animate forme di favellare. Non v'aspettate che di così fatte figure io qui vi ragioni, perocchè sarebbe tempo perduto; non essendovi alcuno il quale pienamente non le conosca, e non le adoperi egli stesso qualunque volta ci parli o animato dalla gioja , o trasportato dalla collera , o agitato dal timore e dalla speranza, o vinto dal dolore, o signoreggiato da qualunque altro gagliardo affetto. Solo merita che si faccia qualche parola di una, non mentovata, che io mi sappia, da'retori, la quale io chiamerci volentieri accumulazione, per essere in certa maniera un adunamento di altre figure come annestate l' una sull' altra. Suole questa figura aver luogo allorachè trattassi di qualche grande ed insolito avvenimento, il quale desta ad un tempo diversi affetti nell' animo gagliardissiniamente commosso del dicitore. Miglior esempio addurvene io non saprei, che quello fornitoci da Paolo Segneri nella predica del venerda dopo la domenica di Passione. Mosse l'oratore cloquente ad altissima indignazione contro alla iniqua politica de'Capi di Gerusalemme, che stabilito aveano essere spediente che per la salvezza del popolo morisse uno (cioè Cristo); e insieme preso da sommo roccapriccio alla considerazione delle inaudite calamità. che attirò soprà quell' infelice città sì atroce misfatto , così dà principio al suo dire (1): » E fia dun-» que spediente a Gerusalemme che Cristo muoja? » Oh folli consigli! oh frenetici consiglieri! Allora io » voglio che voi torniate a parlarmi, quando coperte » tutte le vostre campagne d'arme e d'armati , ve-» drete l'aquile romane far nido d'intorno alle vo-» stre mura, ed appena quivi posate aguzzar gli ar-

<sup>(1)</sup> Pag. 591 (ediz. di Firenze 1679)...

» tigli ed avventarsi alla preda; quando udirete alto » rimbombo di tamburi e di trombe,orrendi fischi di » frombole e di saette, confuse grida di feriti, e di » moribondi , allora voglio che sappiate rispondern mi s'è spediente. Expedit? E oserete dir expedit » allora quando voi mirerete correre il sangue a ri-» vi ed alzarsi la strage a monti? Quando rovinosi » vi mancheranno sotto i piè gli edifizii? Quando » svenate vi languiranno innanzi agli occhi le spo-» se? Quando, ovunque volgiate stupido il guardo, » voi scorgerete imperversare la crudelta, signoreg-» giare il furore, regnar la morte? Ah ! non din' ranno già expedit que' bambini , che saran pasco-» lo alle lor madri affamate : nol diranno que'gio-» vani che andranno a trenta per soldo venduti schia-» vi : nol diranno que' vecchi che penderanno a cin-» quecento per giorni confitti in croce. Eh, che n non expedit, infelici, no che non expedit. Non » expedit nè al santuario , che rimarrà profanato da » abbominevoli laidezze; nè al tempio, che cadrà » divampato da formidabile incendio; nè all'altare . n dove uomini e donne si scanneranno in cambio » di agnellini e di tori. Non expedit alla Probatica. » che voterassi di acqua per correr sangue. Non exn pedit all' Oliveto, che diserterassi di tronchi per ap-» prestare patiboli. Non expedit al sacerdozio, che » perderà l'autorità ; non al regno, che perderà la » giurisdizione ; non agli oracoli , che perderan la » favella ; non a' profeti, che perderan le rivelazio-» ni ; non alla legge, che qual esangue cadavero » rimarra senza spirito, senza forza, senza séguito, » senza onore , senza comando ; nè potrà vantar » più suoi riti , nè potrà più salvare i suoi profes-» sori. » Qui voi vedete adoperate e l'interrogazione e l'esclamazione e la metafora e la sineddoche e l'ipotiposi e l'enumerazione e la ripetizione: voi le vedete succedersi l'una all'altra, anzi intrecciarsi e mescolarsi , e non formar più tutte insieme se non una sola figura. Questo linguaggio, sì straordinario, non dee dall' oratore tenersi fuorchè nel colmo dell' entusiasmo, quando la fantasia, sommamente agitata dalla viva apprensione di casi gravi, funesti, atroci, compassionevoli, lo commuove al maggior segno, eccita in lui le più gagliarde passioni, e lo trae quasi fuori di sè. Il parlare a questa foggia in altre occasioni, demenza sarebbe, non arte. Io non mi saprei dove rinvenire in alcun altro de'nostri oratori un tratto di eloquenza si pieno di calore e d'impeto e di energia, e condotto con tanto c così fino artifizio : e ad ogni modo non oserei proporlovi siccome cosa da invaghirvene e tentar d'imitare. Le commozioni che destansi con arti di tal fatta soglion essere grandi , ma passeggiere; e il fine principale dell'oratore dev'esser quello di lasciare negli animi degli uditori suoi impressioni profonde e durevoli.

Altre locuzioni avvi ancora, le quali scostandosi dalla maniera di parlare usitata, hanno a considerarsi come figure, quantunque non ne portino il nome. Per esempio in questa terzina di Dante (1):

» E come quei che con lena affannata

» Uscito fuor del pelago alla riva,

» Si volge all'acqua perigliosa, e guata, »
l'arrestarsi allaparola guata, enza dire che cosa guati
colui, è perceprino modo di favellare, c dee certamente tra le figure aver luogo. Esso è di somma
energía, pecchè in uno stante dice molto, ed appartiene alla immaginazione. Tu t'immagini éli'ei
guati il gram pericolo a cui s'è, quasi per miracolo,
sottratto; c'he i guati se sia pur vero che se netrovi ancora affatto fuori ; ch' ei guati stupidamente,
come persona shalordita dalla paura ; e cent'altre
cose di questa fatta, le quali possono essere occorse

(1) Inf. Canto I. v. 22 e segg. COLOMBO.

alla immaginativa del poeta , e cli egli risveglia nella mente del suo lettore con questa sola parola. Hassi a collocar parimente tra le figure quell' altra maniera di esprimersi , in cui alle parole congiungesi qualche atto il qual serva ad accrescerne la energia; come nella Gerusalemme Liberata (1) fe Argante siloranche, trattosi avanti a Goffredo, dopo alcune arroganti parole,

» . . . . il suo manto per lo lembo prese ,

» Curvollo, e fenne un seno; e, 'l seno sporto,

» Così pur anco e ragionar riprese,

» Via più che prima dispettoso e torto:
 » O sprezzator delle più dubbie imprese,

» E guerra e pace in questo sen t'apporto;

n Tua sia l'elezione; ne poco appresso:

» Spiegò quel crudo il seno, e 'l manto scosse,

» Ed a guerra mortal , disse , vi sfido,»

ove si vede quante di forza aggiunga alle orgogliose parole di quel feroce ambasciatore un atto si dispettoso. Nè posso qui rattenermi dall'addurne anche quest'altro esempio che n'abbiamo nella divina Comnedia di Dante (2); tanto eccellente e' mi sembra.

» Al fine delle sue parole il ladro
 » Le mani alzò con ambeduo le fiche,

» Gridando togli, Dio , cli' a te le squiadro ; i qual luogo, comeche pecchi , ed assai gravemente , contro al decoro , e leggere non si possa senza ribrezzo per l'esceranda empietà di quel ribaldo , ad ogni modo, in quanto alla forza, e maraviglioso; nè io mi saprei immaginare come si potesse più efficacemente rappresentare la rabbia smaniosa, el'odui immenso contro a Dio di un dannato , di quel che fece il poeta in que' versi d'incomparabil bellezza.

Sogliono le figure essere considerate da' retori siccome ornamenti del discorso; nè io nego già,

(1) Canto II. st. 89.
(2) Inf. Cant. XXV. v. 1 e segu.

che possano esser tali eziandio: dico bensì che dove altro non facessero che puramente abbellir il parlare, non meriterebbono punto che i solidi ingegni se ne prendessero molta cura; chè l'uomo assennato parla non per favellare in belli e graziosi modi, ma per esprimere i suoi sensi con evidenza e con forza; non per allettare, ma per persuadere. Laonde quanto sono esse importanti e pregevoli qualora servono a ciò , altrettanto frivole sono e ridicole dove il suggetto non le addimandi: e però debbono piuttosto essere nate dalla materia , che fatte dall' oratore ; ed hanno ad uscirgli di bocca quasi senza ch' ei se ne avvegga.

Nè solo quelle forme non ordinarie di favellare, che chiamiamo figure, ma certe altre parimente, le quali punto non si scostano dal consucto linguaggio, e però non possono tra le figure annoverarsi, contribuiscono, e non poco, alla forza del dire. Del numero di queste è l'ottativo del verbo, il quale, oltre la cosa da esso verbo dinotata , esprime il gagliardo affetto che la medesima eccitato ha nell'animo del dicitore. Quanto più vigorosamente non s'espresse il Petrarca dicendo (1):

» Così potessi io ben chiudere in versi

» I miei pensier, come nel eor li chiudo, » che se detto avesse :

l' vorrei ben poter chiudere in versi

I miei pensier, come nel cor li chiudo? Anche l'imperativo (modo di sua natura ardito. vibrato e risoluto ) è acconcissimo a dare allo stile maggiore vivacità ed efficacia. Quanto non dice Dante in questi tre bellissimi versi (2):

» E par che dalla sua labbia si mova

<sup>(1)</sup> Pag. 143. (ediz. sopraddetta.). (2) Sonetti e Canz. di div. antichi Aut. tosc., pag. 8. (ediz. di Firenze 1527).

« Un spirito soave e pien d'amore, » Che va dicendo all'anima: sospira; »

e quante cose non ci fa egli intendere del gran potere della sua donna con quella imperiosa voce sospira?

Ma qual cosa è mai, della quale giovar non si possa un dicitore eloquente-e giudizioso ad avvalorare or in un modo ed or in un altro il suo dire? Ei non ci trova del tutto inutili ne pur que' suoni di certe voci che sono in qualche modo initativi della cosa da esse significata; chè l' anima, benche sia spirituale sostanza, per essere vestita di materia, e agli organi de' sensì legata, partecipa delle affesioni di questa materiale sua veste: ond'è che non solo il significato delle voci, ma eziandio la parte loro meccanica ha sullo spirito nostro un non so qual potere. Così in questo verso di Donte (1)

» Di qua, di la, di giù, di su gli mena, » co'suoni spezzati di quegli avverbii, che s'incalzan l'un l'altro, vi si fan sentire gl'impetuosi sbalzamenti di quegl' infelici che sono il miserevol trastullo della infernal bufera; e in questo del Petrarca (2)

» Arder eogli occhi e rompre ogni aspro scoglio,» col duro ed aspro suono de vocaboli la durezza ed asprezza dello scoglio medesimo; e in questocosì cascante dello stesso autore (5)

» Come m' avete in basso stato messo, » la bassezza dello stato in cui è caduto il poeta. Parimente in quell' altro (4).

» Che 'l fa gir oltra, dicendo: oime lasso, » lo strascinio del verso esprime assai bene e fa proprio sentire la stanchezza d'un uomo e la difficoltà dell'andare innanzi.

Ma di questi modi, che io chiamerò accidentali .

(1) Inf. Canto V. v. 43.

(2) Pag. 342 (ediz. sopradetta).

(3) Ivi p. 381. (4) Ivi: pag. 32. onde possiamo qualche fiata ajutarei a rendere più espressiva la favella e a darle maggior efficacia, senza per altro nè cercariti giammai, nè farne gran capitale quando ci si presentano, mi par bellissimo, perchè assai naturale e pieno di tenero affetto, quello che usato fu dall'Ariosto (1) ne'seguenti due versi, ne' quali egli fa che Brandimarte nell' atto di raccomandare ad Orlando la sua Fiordiligi, si nuoja col nome di lei sulle labbra prima ch'ei possa terminarlo:

» Nè men ti raecomando la mia Fiordi . . .

» Ma non potè dir ligi , e qui finio.

Quanto commovente è mai questa circostanza! e quanto più compassionevole diventa per essa la morte di sì tenero amante!

Nientedimeno la vera e genuina forza del dire non da tali artifizii, sieno pure ingegnosi quanto si voglia , ma dalla robustezza del pensiero è dal vigore del sentimento dipende; ed essi al più considerare si possono siccome sussidii valevoli bensì a dare al sentimento e al pensiero maggior enfasi ed espressione, ma non a supplirne il difetto. Or perchè adunque parlare sì a lungo di queste cose di minor conto, e della più importante non far parola? Certo sarebbesi aperto un più bel campo al mio dire, se del vario carattere de' pensieri, e della lor forza, se de'varii movimenti degli affetti e della lor gagliardia io avessi avuto/a tenervi ragionamento; ma perchè queste cose sono strettamente congiunte con quella parte più elevata dell' eloquenza, in cui sta propriamente l'arte del persuadere, io ho creduto di dover serbare così bella e nobil materia a migliore occasione, se pure io mi terrò mai da tanto di potervene favellare.

<sup>(1)</sup> Orl. Fur. Cant. XLII. st. 14.

## LEZIONE TERZA

## DELLA GRAZIA DI UNA COLTA FAVELLA.

Allora che nella passata lezione io detto vi ho. Giovani studiosi ed egregii, essere gli uomini dalla forza del parlare allettati ; certo giustamente non ho favellato: perocchè la prerogativa, che ha una colta favella, di adescare gli animi e dilettevolmente intertenergli , è riserbata ad un'altra sua dote viù amena e gentile. Voi precorrete col veloce accorgimento vostro il mio dire , e già comprendete essere questa la grazia. La grazia del favellare si è quella che pendere ci fa dalla bocca del dicitore , quella che dolcemente ci rapisce, che soavemente c' incanta. Mia intenzione sarebbe stata di ragionarvi oggi della natura sua ; ma tanto delicata cosa si è questa, che io temuto ho non mi avvenisse come a chi coglie in delizioso giardino un molle e rugiadoso fiore, il qual nelle mani di lui perde sua freschezza e sviene. E il ragionarvi di questo a che poi sarebbe giovato? Essa è del numero di quelle cose, le quali piuttosto sono sentite, che intese: e io non so bene quanto io mi fossi in caso di dirvi che cosa sia questa grazia, che pur è tanto sentita, dovunque si trovi. E in oltre a qual fine avre' io dovuto far ciò? Forse affinchè v' ingegnaste di conseguirla a forza di studio? Ma essa è liberal dono della natura ; nè per arte s'acquista: e sol può ricever da questa tutt' al più qualche ajuto. Dall' altro canto, in trattando delle doti di un colto linguaggio. come avrei potuto io tacermi di questa, che si strettamente, che sì necessariamente gli appartiene, e gli è più propria che vurun' altra? In tale perplessità io ho preso il partito di lasciare da canto le sotili ricerche le quali intorno alla grazia della favella far si potrebbono , e di venirvi in vece di ciò divisando le principali cose che infeste le sono; acciocchè, tolto via quel che le nuoce, e divelte, dirò così, d'intorno a questa spontanea pinata le male erbe che l'avrebbono soffocata, essa metta liberamente; chè questo è peravventura il solo genere di coltura che ad essa può convenire.

Prima che noi c' innoltriamo, sarà bene osservare che la grazia, quantuque altra cosà apparisca nella musica, altra nella pittura, altra nella poesia, e così discorrendo per le infinite cose che grazia hanno in sè, nondimeno è la medesima sempre; e non le vengono le differenti sembianze, che piglia, se non dai diversi suggetti ov' ella si trova. Quindi tutto ciò che fosse stabilito così in generale: essere alla grazia contratrio; le dovrh essere contrario altresì nelle particolari cose nelle quali noi la consideriamo. Laonde se noi, per evitare quelle minutezze chè renderebbono il dir nostro nojoso, osserveremo talora astrattamente ciò che alla grazia noce, y edesi che questo sarà medesimamente applicabile alla grazzia del favellare.

Ora, affinche determinare si possa quali cose sieño ad essa maggiormente nocevoli , con tutto che proposti ci siamo di non internarci nella natura sua con investigazioni accurate, non possiamo tuttavia dispensarci dal fare qualche menzione degli attributi suoi principali ; al che fare uopo non fia di motte parole. Perciocche se noi concepiamo la semplicità e la naturalezza unite insicme, e'ne deriverà di così fatta, unione la eleganza; el a questa aggiunto il gorabo, risulterà di tale aggregato la venustà, alla quale unendo ancora la delicatezza, noi n'a varemo, se io mal non m'avviso, la grazia belle formata: donde si desume suoi attributi essere la semplicità', la naturalezza, la eleganza, il 'garbo, la venusti, e la delicatezza. In uvestighiamo per tanto quali sieno le

cose che a tali attributi si oppongono, e quando avremo bastevolmente indicato questo, avremo conseguentemente fatto vedere ciò che apporta maggiore o minor nocumento alla grazia. Dico maggiore o minore : perciocchè non tutto quello , ond' essa riceve danno, le nuoce al medesimo grado; ma più ovvero meno, secondo gli attributi a cui è recata lesione. Così se regnerà nel mio dire un vizio il quale alla semplicità si opponga o alla naturalezza, ne riceverà la grazia nocumento grandissimo; perciocchè essendovi offesi i più fondamentali attributi suoi , ne riceveran pregiudizio anche gli altri che da essi derivano : dovechè , se nel mio favellare si troverà qualche cosa la quale pecchi soltanto contro alla delicatezza, le ne verrà danno assai minore; essendochè potranno ancora rimaner illesi, in questa supposizione ; tutti gli altri suoi attributi. Egli è il caso stesso che di una torre, la quale, se tu le guastassi le fondamenta, ruinerebbe; laddove, se le guastassi la cima , ne sarebbe soltanto diminuita un poco.

Questa delicatezza, per ciò che spetta alla favella, consiste o in tutto, o almeno in gran parte, nel rimovere con grandi accorgimente dal discorso tutto ciò che potrebbe essere trovato e biasimerole da un uomo di no discernimento, e spiacerole da uno di senso squisito. Peccasi per tanto contro alla delicatezza primieramente qualora siuggono parole poco diecvoli alla dignità e grandezza della cosa onde si ragiona. Talora può essere ripreso di ciò uno de più grandi ornoti nostri, Paolo Segnari; e certo nel Ragionamento decimo del suo Cristiano istruito (1) poco delicato si è il seguente modo di favellare: » questo è trattare il nome divino come se fosse uno straccio da lavandaja »; e poco delicato » è parimente quest' altro (2); Questi son quelli

<sup>(</sup>i) Tom. I pag. 134.

<sup>(2)</sup> Ivi pag. 135.

» che ad ogni tratto hanno il nome di Cristó in » bocca, come se fusse il nome di un uomo vile, » di un bindolo, di un birbante ». Le quali locuzioni , poniamo che acconcissime sieno a dinotare la enormità del misfatto contro a cui l'oratore in veisce ; luttavia, essendo avvilitive, sconcia cosa e l'adoperarle in parlando di così augusto suggetto; nè la delicatezza soffirire il può.

Vi si pecca in secondo luogo con usare termini esprimenti cose schife , e però nauseosi ad udirsi , quali adoperò il medesimo autore nel Rágionamento ottavo (1), dicendo » Chi è costui che ardisce di » strapazzare un Re si sovrano, che ha per suoi » sudditi tutte le creature ancora celesti, tremanti » alla sua prescnza? . . . è altri al fine che un » poco di putredine colorita? No , non è altri: egli " è un uomo vile , un vermicciuolo levato su dalla » terra, sordido, stomacoso; un uomo che cola » lezzo per ogni lato... » Perchè mai l'autore non si è qui contentato di dire soltanto che quest' uomo è un ocrmiociuolo levato su dalla terra? Perocchè in quel diminutivo ha qualche sorta di vezzo e di leggiadría : nè senza brio è quella immagine del levarsi su questo vermicciuol dalla terra; e però una certa grazia avrebbe avuto allora il suo favellare. Ma con aggiugnervi le altre cose n' ha guastata la bellezza, peccando in tutte due le maniere ora dette. Egli vi ha peccato con adoperare voci disgustevoli e nauseose ; e vi ha peccato altresì con appropriarle a un suggetto che troppo ne rimane avvilito. Chè certo . quantunque verissimo sia che l' uomo al paragone dell' Essere supremo è presso che un zero , e appunto un bacherozzolo levato su dalla terra; niente di meno egli è nobilissima fattura sua": e di questo eccellente lavoro delle mani di sì sublime artefice il parlare in modo si abbietto e vituperoso pare a me che sia disdicevol cosa.

(1) lei pag. 10%.

Simigliantemente alla delicatezza è contrario ogni ragionamento che offende il pudore; chè non deve essere porto ad una casta orecchia ciò che presentato non sarebbe a un cast' occliio. E l' uno e l'altro di questi due sensi sono ministri dell' anima, i quali rapportano ad essa ciò che accade di fuori : e intorno alla medesima cosa non può essere innocente il rapporto dell' uno , se il rapporto dell' altro innocente non è. Lagrimevol cosa è che molti de' nostri novellatori non abbiano posto mente a questo; e sozzati abbiano i loro scritti con narrazioni, alle quali accomodarsi non può la orecchia di costumata persona : ed è da dolcrsi più ancora, che putisca di chiasso il linguaggio di alcuni de' nostri poeti, il quale dovrebb' essere, siccome l'ingegno loro, quasi divino, non che casto e pudico. La sconcezza di ciò ben fu conosciuta da uno di loro, il quale, riputando tali cose non poter senza biasimo uscir delle labbra a persona ben nata, le mise in bocca ad un oste : ma la divina opera sua non n'è per questo meno imbrattata. Le laidezze non possono a meno di nuocere nel discorso alla grazia, da che un delicato gusto n'è offeso : e lasciate pure che gli scostumati ce ne trovino molta; che questo dalla loro depravazione deriva, la quale fa essere lor saporito quello che ad un palato sano è spiacevole e disgustoso. Ma intorno alla delicatezza basti il poco che se n'è detto; e vengasi ora alla venustà.

Questo vago attribuito della grazia altro non è che la bellezza considerata in quanto ella piace. Perocchè i Romani, onde n'è il vocabolo a noi venuto, chiannavano venuste quelle cose, le quali molto piacer davano con la loro bellezza, che se gli allettamenti di Venere, dea del piacere, stati fossero in esse raccotti. Ora egli e da considerarisi che un piacer di tal natura non deriva d'altronde, che da una grata impressione fatta in noi da quel mirubile accordo il qual si trova tra le parti di ciò che è

bello: donde raccogliesi che con questo vocabolo venustà si viene a dinotare in sostanza il perfetto accordo, o vogliam dire armonia delle parti, dal cufaggregato risulta un tutto il qual porge diletto. In fatti perchè trovate voi si venuste le due seguenti terzine del Petrarca (1)?

» L' erbetta verde , e i fior di color mille ,-

» Sparsi sotto quell'elce antica e negra

» Pregan pur che 'l bel piè li prema e tocchi ; » E'l ciel di vaghe e lucide faville

» S'accende intorno, e'n vista si rallegra

» D' esser fatto seren da sì begli occhi. E perchè sì venusta eziandio questa strofa (2)? Da' be' rami scendea .

» Dolce nella memoria ,

» Una pioggia di fior sovra l suo grembo;

» Ed ella si sedea

» Umile in tanta gloria » Coverta già dell' amoroso nembo-

W Qual fior cadea sul lembo.

» Qual sulle trecce bionde .

» Ch' oro forbito e perle » Eran quel di a vederle:

» Qual si posava in terra e qual sull'onde ;

» Qual con un vago errore

» Girando parea dir ; qui regna Amore.

Senza fallo alcuno perchè un perfettissimo arcordo ha messo il poeta in tutte le cose che si ritrovan là dentro. Ivi tutto spira vaghezza e leggiadria: vago e leggiadro è il pensiero , vaghe e leggiadre le immagini , vaghe e leggiadre le voci e le forme del favellare. Una espressione forte e robusta - una immagine sublime, e un grave concetto vi avrebbe rotto questo si bell' accordo, e fatta perdere tutta la venustà di questi versi tanto maravigliosi-

(1) Pag. 261 (ediz. sopraddetta). (2) Pag. 185 (ediz. sopraddelta).

Da quanto or s'è detto apparisce che la cosa, la qual sopra ogni altra si oppone alla venustà , si è la discrepanza o sia il discordamento delle parti di un tutto, qualunque e'sia, le quali non sembrano fatte a dovere starsene insieme. Acciocchè dunque non sia svenevole il dir vostro, d'uopo è in primo luogo, che dalla qualità del suggetto che prendete a trattare non discordino punto nè i concetti onde lo arricchirete, nè le parole ondequesti saranno esposti. Qual venustà potrebbe mai avere il vostro discorso dove patetico ne fosse il suggetto, sublimi i pensieri, fiorito lo stile? In secondo luogo non sieno di stili diversi le locuzioni , sicchè mal si accordino insieme: chè al certo i motti e le facezie, i quali pur hanno nella commedia cotanta grazia, mal s'accorderebbono col grave favellar della storia : e le lepidezze di una cicalata mal si addirebbono al dignitoso stile della orazione. Egli si suol dare ( non so se meritamente ) qualche taccia a Bernardo Davanzati di aver talora nel suo volgarizzamento di Tacito peccato contro alla uniformità che richiedesi nello stile, con ispargervi qua e là locuzioni alquanto basse, e solamente dal popolo usate : nè io certo mi ostinerò a sostenere che talvolta questo grande scrittore non possa avere un poco sagrificata alla brevità del dire la venustà. Comunque la cosa sia , molto disavvenevole certamente è la favella di chi ne' suoi componimenti qua ti colloca una voce antiquata, là te ne inscrisce un' altra coniata allora, e dove un modo de' più puri del bel parlare dell' Arno , e dove un' altro venutoci dalla Senna, o trasportatori dal Tamigi. Questo screzio di stili in un componimento è totalmente opposto alla venustà, ed ha sì cattivo garbo, che non si potrebbe mai dire.

È il garbo una certa vaghezza che l'autore dà alle opere sue in forza del fino gusto e del sottile accorgimento che è in lui. Da questo solo cenno si

comprende, il vizio ad esso opposto essere la goffezza. Veramente pare che qui di tal vizio mon dovesse esser fatta menzione, peroceche la goffezza è propria degli uomini di grosso ingegno, e noi del favellar di costoro non dobbiam preuderei curaşma egli vi ha, oltre a questa, un'altra sorta di goffezza, di cui può essere notato qualche fata il discorso eziandio degli elevati spiriti: chè questa non è loro incrente, ma deriva dal poter ancor essi dormiceliare un poco; laddove quella de primi è immedesimata con esso loro. Cadono in questo fallo coloro che nel discorso non determinant benei la suggetto di cui favellano: il che fu imputato a Dante in quel verso (1):

» E sua nazion sarà tra Feltro e Feltro , » E certo se, come han creduto alcuni de' vecchi espositori della divina Commedia, e con essi il Venturi, avesse voluto il poeta con le parole sua nazion indicar la città di Verona, in cui nacque Cangrande del qual ragionasi quivi, egli non avrebbe potuto indicarla più goffamante, che col dirci che essa giace tra Feltre e Montefeltro, città da Verona tanto lontane. Avrebbe fatto egli a un di presso relativamente al luogo ciò che relativamente al tempo fa il facetissimo Passeroni, il qual pose scherzevolmente la nascita di Cicerone tra Virgilio ed il Petrarca. Ma il fatto sta, che ivi deesi tutt' altro intendere che la detta città, come l'ha giudiziosamente mostrato Gasparo Gozzi a la cui elegante penna valorosamente difese e quel luogo e tanti altri della divina Commedia dalle ingiuste censure 'dell' acerrimo Bettinelli. Nel medesimo vizio cadono ancora quelli che mettonci alcuna cosa di soprappiù : nè il Petrarea , s'io non erro , va esente da questo rimprovero nella seguente strofa (2). 12. activity

<sup>(1)</sup> Inf. Cant. I. v. 105 (2) Pag. 184 (ediz. sopraddetti).

» Quante volte diss' io

» Allor pien di spavento:

» Costei per fermo nacque in paradiso!

» Così carco d'obblio » Il divin portamento

» E 'l volto e le parole e 'l dolce riso

» M' aveano, e sì diviso

» Dall' immagine vera » Ch' i' dicea sospirando :

» Qui come venn' io, o quando?

» Credendo essere in ciel , non là dov'era.

» Da indi in qua mi piace

" Quest' erba sì , ch' altrove non ho pace. " Ben si vede qui che il poeta avea finito di esprimere il suo concetto all' undicesimo verso; ma perche la strofa non era ancor terminata, vi appiccò quegli altri due versi, i quali cogli undici precedenti non lianno, per quanto a me sembra, a far nulla. Ancora più gravamente peccò in questo il Boccaccio (1) là dove egli disse che Florio nel tramortito viso di Biancofiore vide muovere le palpebre degli occhi: perciocchè altre palpebre non avendovi che quelle degli occhi, tutto erasi già detto colla sola voce palpebre, e la giunta degli occhi v'è di soverchio. E certo non havvi più ragion di dire le palpebre degli occhi, che i talloni de' piedi , o il naso della faccia, o le narici del naso. Similmente può essere di tal sorta di goffezza tacciato chi nel suo favellare intreccia cose le quali , tuttochè soverchie non sieno, ad ogni-modo vi si acconciano male. Così fece, se io non m' inganno, il Petrarca quando ei disse (2):

» Ed una cerva errante e fuggitiva

» Caccio con bue zoppo e 'nfermo e lento; » chè il bue non è da ciò; e, per ire a caccia, un così fatto veltro, ed anche zoppo ed infermo, è troppo

(2) Pag. 194 (ediz. sopraddetta).

<sup>(1)</sup> Filoc. pag. 125 (ediz. sopraddetta).

cattiva cosa. Ben è vero che in questa immagine trovasi moltissima forza; ma vero è parimente che vi si trova pochissimo garbo: cosa almeno a me sembra. Cadrebbono in questo vizio medesimo eziandio coloro i quali in grazia o della rima, o della min sura del verso, alterassero o storpiassero sconciamente alcuna parola, come fece Dante in questo verso (1):

» Pure a noi converrà vincer la punga , »

o il Tasso in quello, che tanto gli fu censurato (2).

» Amico, hai vinto; io ti perdon, ecc. »

Cosa molto più goffa ancora si è stata quella di spargere nella volgar favella voci greche o latine ; vizio nel quale incorscro in altri tempi i medici particolarmente; ma non già il gentilissimo Redi, scrittore si venusto e si pieno di garbo, il quale anzi alcuna volta si rise di vocaboli così fatti (3). E veramente esser non può gofferia più ridicola che questa d'inserire nel nostro linguaggio voci , le quali per essere di suono e di natura molto diversa, non vi si possono accomodare a patto veruno. Non debbono per altro nel numero di queste essère comprese quelle voci che, quantunque di origine greca o latina, furono, con variarne alquanto la forma, e rendute nostrali, e da culti ed approvati scrittori adoperate. lo credo, poichè siamo su questo particolare, di dover qui far un cenno di due leggiadri spiriti , Francesco Colonna e Camillo Scrofa , i quali segnalaron sè stessi con formare, non so se per ischerno di simile gofferia, o per pura loro vaghezza, una mostruosa mescolanza nel loro linguaggio di voci latine e toscane. Le opere loro non man-

<sup>(1)</sup> Inf. Cant. IX. v. 7.

<sup>(2)</sup> Tasso Can. XII. st. 66.
(3) Con que Diacquioliconi, con quei Diafiniconi, Diatriontonpipereoni, ed altri nomi da fure spiritare i cani. Reoi Lett. Vol. 1. pag. 307.

cano con tutto ciò, nel lor genere; di una certa bellezza; perciocche il sommo ingegno di que' cappricciosi scritori, e massime del secondo, seppe conciliare con la goffezza di così fatto stile una none so quale eleganza, che le rende infin a certo segno pregeroli.

In quale e quanto pregio siasí avuta sempre la eleganza presso le culle nazioni, apparisce da cio, ch' essa in ogni tempo s' attiro l' attenzione dei retori e de' grammatici ; de' quali per avventura nessuno è che ragionato non n' abbia. Io non farò qui parola se non di quello che nel discotso le suole recar maggior danno. Due cose io trovo sopra tutto all' eleganza contrarie : la rozzezza e l' affettazione. Ora non parlerò se non della prima; imperocche della seconda mi verrà meglio in concio il favellare tra poco.

Se io vi dessi a leggere il volume delle Lettere di Fra Guittone d'Arezzo, e voi v'imbatteste in questi versi (1):

» Messer Marzucco Scornigian, sevente

» Approvo magnamente
 » Vostro magno saver nel secol stando:

» E tuttavia vicin fu che neiente

» Ver di ciò ch' ala presente

» Ovrato hae, si forte esso longiando; ». voi non solamente non ne provereste alcun diletto, ma quasi ributati sareste da questa spezie di gergo. Troppo ancora erano rozzi, non può negarsi, gli scrittori del secol suo, e, generalmente parlando; vera grazia non poteva in così fatto linguaggio aver luogo; perocchè la rozzezza è contraria ad uno dei suoi più belli attributi. Ad ogni modo in queste vecchie scritture trovasi molta naturalezza congiunta con una grandissima semplicità; laonde, se non c'è tutta affatto la grazia del favellare, pur se ne rinviene il

(1) Lett. XXX. pag. 74 (ediz. di Fir. 1745).

primo e più solido fondamento: dal che s' inferisce ch' esse, tuttochè sommamente rozze, non debbono essere in dispregio avute; ma sì bene in quella sorta di venerazione, in cui anche gli autori latini del secolo di Augusto le rozze scritture de' loro antichi teneano. E se Cicerone e Virgilio trovavano di che arricchire vie più gli scritti loro e in Ennio e in Pacuelo e in Accio e in Cecilio; e noi troveremo in Brunetto Latini , in Guittone d'Arezzo , in Jacopone da Todi , in Fazio degli Uberti di che vie più arricchire i nostri. Nè ce ne dee punto rendere schivi la rozzezza di molte delle lor voci; perocchè di leggieri si ripuliscono, e possono divenire molto acconce ancor esse a nostri bisogni. Io vi farò meglio comprendere il mio pensiero col mezzo di qualche esempio. Nel luogo testè citato di Fra Guittone io osservo questa forma di favellare vicin che neiente. Noi abbiamo già l'altra-presso che niente, oppure quasi niente, la qual equivale a questa: ma egli addiviene a un di presso la medesima cosa delle locuzioni, che de' vestiti; perocchè, siccome e' conviene avere più di uno di questi, per non uscire in pubblico sempre con la stessa roba indosso; il che o di povertà o di trascuranza sarebbe indizio; così egli è pur bene avere più fatte di locuzioni da usare a nostra scelta, affinchè si possa variare all' uopo, e con questa varietà maggiormente piacere. Io dunque terro conto di quella or accennata, e, levandone quel poco di ruggine che v'è, in luogo di neiente farò niente, ed avrò la forma di dire vicin che niente, la quale sarà e toscana e forbita quanto la nostra usitata. Anche nell'ultimo verso con ripulire la voce longiando se ne avrebbe una locuzione bellissima; essendo che quell'allontanare il secol da sè, in vece di fuggire dal mondo, oppure sequestrarsi dal mondo, come diciam noi , sente più del magnanimo ed ha maggiore energia, perchè importa cacciar lungi da sè ogni pensiero mondano. Siechè voi vedete che sotto

Ma non è da dirsi la stessa cosa della rozzezza in cui, eccettuati Feo Belcari, Lorenzo de' Medici, il Poliziano, Luigi Pulci, ed alcuni altri pochi, ricaddero gli scrittori del quattrocento. A concepir quanto sieno queste due maniere di rozzezza diverse l'una dall'altra, è da considerarsi che la prima è di gente la qual esce di una sorta d'infanzia, e seco medesima reca un certo candore ed ingenuità , proprii dello stato da cui esce; ond'è che alla rozzczza di sua favella trovasi congiunta una gran purità, massime nelle forme del dire. Ma la rozzezza di quelli , che scrissero nel quattrocento , è di gente provetta , la quale , dopo di essere pervenuta ad alto grado di coltura , cade nella barbarie; nè potendo cadervi senza pervertimento, ne segue che trovisi in uno stato di corruzione: laonde, se il linguaggio suo di colto , che divenuto era, è ritornato rozzo, esser dee depravato, corrotto, guasto; dal che risulta evidentissimamente che questa sorta di rozzezza colla purità della favella è inconciliabile affatto. E non solo la purezza, ma parimente la semplicità e la naturalezza sono dalle scritture di quella età d'ordinario bandite quasi del tutto. Ben a ragione ebbe a dire il Manni (1), che sciagurata epoca fu quella per la lingua toscana, la quale « in un'aperta barbarie andò a cadere; talchè, dopo che ella fu per, più d'un secolo maltrattata, vi abbisognò lo studio del cardinal Bembo, e d'altri valentuomini, per riporla nel suo primiero splendore. » Noi possiamo da ciò comprendere quanto poco si rinvenga in così fatti scrittori da poter profittare nel fatto della lingua : ed ecco perchè i saggi Accademici della Cru-

<sup>(1)</sup> Prefaz. alla Istoria di Goro Dati, pag. xin (Fir. 1735).

LEZ. HI.ª DELLA GRAZIA. sca son iti così a rilento nel citare entro al loro vocabolario gli autori di quel sccolo. E veramente qual capitale era da farsi di loro? Odasi, per esempio, come Sasso Panfilo, poeta a' suoi giorni di molta celebrità, si esprime in quella lettera colla quale egli dedica le sue rime alla duchessa d' Urbino (1). Eccone il cominciamento: « Se judicata seria da tutti gli savii meritamente, excellentissima Helisabetta, la matre, che el proprio figlio a un signor donasse, e quello sommamente amare, et un don cogni riccho thesoro avanza haverli donato ; quanto maggior segno de benivolentia dimostri, e richeza più preciosa doni chi un parto assai più egreggio e magnifico liberalmente dedica al suo principe, non bisogna provare. n Odasi eziandio come parla Jacopo de' Tibaldei nella lettera con cui egli dedica al marchese di Mantova le rime di Antonio Tibaldeo suo cugino (2). « Vedendo (egli dice) che seco mi affaticava in vano, sponte cum mia industria, et senza sua saputa ho facto quello che da lui cum longe persuasione, et preghi mai non puote obtencre. » Odasi finalmente in qual modo favella in un avvertimento al lettore; premesso all'Ameto del Boccaccio (3), Jeronimo Claricio, che pure aveva lungamente studiato nelle opere di quel grande scrittore, e fatte sopra l'Ameto e l'Amorosa Visione osservazioni grammaticali. « Alcuni scoperti errori (dic'e-

gli), li quali dovere mai nascere istimava, hanñomi cecliato a dietro serivere quello di cui me ne pentire io porrei. Elli stessi chio habbia mescolatamente seco annotate et annoverate alcune menome osservazioni di volgrare grammatica nello Ameto, et che di quello che più sicuro saria stato tacerne io habbia parlato, per partecipare con ufficioso core la mente

<sup>(1)</sup> Edizione di Venezia 1519.

<sup>(2)</sup> Edizione antica senza data, in 4.

<sup>(3)</sup> Edizione di Milano 1520.

tua, sono stati movente cagione.» lo non trovo nè semplicità, nè naturalezza, nè eleganza, nè garbo di sorta alcuna in questi passi: vi s'incontrano maniere di favellare improprie, trasposizioni che oscurano il senso; e v'è quasi da per tutto sforzo, stento, pedenteria.

Di questa ultima rea qualità del loro corrotto stile, la quale consiste principalmente nello spargere entro ella lingua nostra vocaboli greci o latini, s'è già ragionato poco fa, parlando di ciò che si oppone al gardo della favella : or diremo qualche cosa delle altre duc. Parrà forse a prima giunta ad alcuno di voi, che gran divario non sia tra lo sforzo e lo stento; tanto più che sono entrambi egualmente contrarii alla naturalezza del favellare; e pur ci si trova grandissima differenza, dove si esamini bene la natura così dell'uno come dell'altro: chè il primo consiste nello spigneresi di la, e il secondo nel restarsi di qua dai giusti limiti che nelle cose la natura laa prescritti.

Comechè dello sforzo siasi di già trattato eziandio nella precedente lezione, ad ogni modo noi, senza punto ripetere ciò che ivi detto se n'è, non lasceremo di farne ancora qui alcuna menzione. Esso d' ordinario deriva da molto, ma non ben regolato, ingegno : chè certamente nessuno dirà che d'ingegno non abbendino i nostri odierni Lucani: ma, perchè appunto la forza del loro ingegno è grande, e' n' abusano ; e , non contenti di rimanersi giudiziosamente dentro di que' confini che stabiliti furono nelle cose dalla saggia natura, essi, com' io testè diceva, li varcano, sospinti da un certo desiderio, o più tosto follia, di voler grandeggiare. Quindi quello sfoggio nelle figure , quella pompa ne' modi del favellare, quel falso splendore, che sì v'abbaglia, sì vi stordisce, e a lungo andare sì vi stanca ed annoja ne' loro scritti. Giovani studiosi, se sono questi gli effetti che voi amereste di produrre un di colle penne vostre, non avete a far altro che seguire gli antesignani, troppo oggidi applauditi, della moderna scuola: ma, se a cuore vi sta d'insinuarvi, dolcemente nell' animo de' vostri lettori, di rapirti, d'innamorarli, di fare che i vostri voluni sieno con piacer letti, dal principio alla fine, e posti giù con rincrescimento, ricordivi di quell' aria naturale che spira negli sertiti de' miglior nostri mestri nel dire. Non è dato di piacer lungamente senza grazia, nè grazia vi può esser giunmai senza naturalezza, s' egli è vero che questa sia uno de' suoi.

primi e più essenziali attributi. Al contrario dello sforzo, lo stento quasi sempre da poco fertile ingegno deriva. Lo serittore d'ingegno debole e scarso è solito di sudar molto, e molto affannarsi intorno a' poveri parti suoi , per renderli tali, che gli procaccino quella lode, alla quale non per tanto inutilmente egli aspira: chè questa stessà tortura dello spirito ad altro non serve che a toglierne sempre più la naturalezza, e a renderli quindi più sparuti e sgraziati. E questa è, al parer mio, la principal ragione per cui una gran parte di que rimatori , che il Petrarca imitarono , appena meritano di esser letti. Essi non avevano l'ingegno del lor divino originale, e però si sono affaticati in vano di raggiuguerne le bellezze: il loro stile è stentato, e privo per conseguente di quella grazia che uno è de' maggiori pregi di sì maraviglioso poeta; ond'è ehe tanto gli sono restati addietro. Ne io sono punto d'avviso che il poco valor delle loro poesie debbasi attribuire all'avere imitato, ma sì bene al non avere, per difetto di ingegno , saputo imitar nel modo ch'e' conveniva. Perchè non potrebbesi, giudiziosamente imitando, pareggiare il suo modello? Ma egli sarebbe necessario essere fornito di un ingegno che s'agguagliasse a quello di lui. In tal caso saprebbe l'imitatore far egualmente bene ancor esso, e però non si scorge-

rebbe il menomo stento nel suo lavoro, e vi potrebbe essere dentro tutta la grazia e la maestria dell' originale. E non solo pareggiare il suo modello ei potrebbe, ma sorpassarlo eziandio; purchè si trovasse di più eccellente ingegno dotato : siecome fece appunto l'Ariosto, che, imitando il Bojardo, il superò, perchè più divino ingegno egli avea. Questo ho voluto dirvi, per rimovere dalle vostre menti un errore, il qual comunemente prevale, e che nuocere non poco potrebbe a' vostri progressi; ed è, che la imitazione a' begli ngegni util non sia, ma piuttosto dannosa, conciossiachè impedisca loro di spiegar l'ale a liberi voli. Ed io credo anzi, al contrario, che la imitazione degli eccellenti originali ajuti a volare più alto, o almeno con più sicurezza ; essendo cosa indubitata ch'essi elevano le idee, rettificano l'intelletto, risveglian l'ingegno, affinano il gusto: e tengo per fermo che molti, non altrimenti che Icaro, abbiano fatto di gravi cadute, per non aver voluto saggiamente seguire chi seco al tempio della gloria gli avrebbe scorti infallibilmente, Quanto fu che gli artisti moderni portarono le opere loro ad altissima perfezione? Forse non fu allora ch' essi conobbero l'antico? e che ebbero davanti agli occhi que'miraçoli dell'arte, che la Grecia prodotti avea? e che, presi da quelle incantatrici bellezze, s' avvisarono di farle passare, mercè di una imitazione diligente, ne' lor lavori? Ma il ben imitare, ma l'imitar, per così dire, originalmente. è pur malagevole impresa! D' uopo è che tu sii fornito e di gran discernimento, affinchè tu trascelga ció che d'imitazione è più degno e che fa più al caso tuo; e di esquisito gusto, assinchè dilicatamente da te sia trattato quel bello che trasferisci nell'opera tua; e d'ingegno eccellente, acciocchè tu dii quasi un nuovo aspetto alle bellezze che n'hai trasportate d'altronde, e le renda, quanto è possibile, parto tuo proprio, e le facci spiccare nel convenevol modo

con uno stile elegante, nervoso, animato, in cui non apparisca fiore di stento; perchè questo, siccome contrario alla naturalezza, è nemico irrecon-

ciliabile della grazia.

Ma tempo è oramai di parlare eziandio della semplicità, e di ciò ond'essa, più che da verun'altra cosa, riceve danno ed offesa. Grande attributo della grazia è la semplicità; e tanto grande, quanto non si potrebbe stimare. Dalla semplicità la vera grandezza, la vera sublimità non vanuo giammai disgiunte: non vero decoro, non vero ornamento, non vera bellezza ha senz' essa; il fasto medesimo più vagamente risplende se una certa semplicità lo accompagna. Virgilio in Enea, ed il Tasso in Goffredo hanno messo un non so che di più semplice, che negli altri eroi del loro poema, ben conoscendo quei sommi poeti, che questo carattere di semplicità con far ispiccare in sì alti personaggi vie maggiormente le altre loro virtù , li avrebbe renduti più augusti. Siavi per tanto, egregii giovani, sommamente a cuore questo singolare ornamento, questa preclara dote di ogni anima ben nata; chè niente vi può fare nell'altrui cospetto nè più graziosi, nè più degni d'estimazione : e guardatevi da ogni sorta di leziosaggine e di affettazione; perocché non è cosa al mondo che più di questa nemica le sla, ne che la guasti tanto miseramente.

Questo si biasimevol vizio è prodotto in noi da un eccessivo desiderio di piaccre ad altrui ; al qual effetto con troppo sollecita cura ci sforziamo di posseder quella grazia, i cui allettamenti sappiamo aver sugli animi un potere quasi infinito. Ma, perchè in tal caso la forza che. vi ci spinge è troppa, essa ci fa gire più oltre di quel che mestier sarebbe; donde masce che quanto più di studio mettiamo nel conseguir questa grazia, tanto più ce ne dilunghiamo; perocche chi ha oltrepassala la meta, con andare più innauzi, sempre più se ne scosia. Così i modi innauzi, sempre più se ne scosia. Così i modi

DOTT DI UNA COLTA FAVELLA nostri, perduta la nativa loro semplicità, divengon fecciosi, e noi, per ismania di piacere, spiacevoli: Ora, benchè l'affettazione si dimostri e negli abbigliamenti, e nel contegno, e nell'andare, in somma in ogni cosa che l'uom faccia, pure maggiormente palcsasi nel favellare. E così dev'essere; perciocchè nessun atto nostro più dallo spirito dipende, nè più lo spirito mostra, che la favella; e però natural cosa è che ci studiamo a tutto potere di es-'sere leggiadri favellatori , acciocchè a questo modo tutta la bellezza e la grazia del nostro spirito si manifesti e risplenda. Aggiungasi, che i vezzi dello spirito sono di una varietà infinita, e quindi più nel discorso, che in altro, ne possiamo far pompa-E siccome il pensiero è la più essenzial cosa dello spirito, e la più eminente, così la principal cura di un ostentatore del proprio spirito suol essere quella di spargere affettatamente nel suo discorso leggiadri e peregrini pensieri. Uno de' nostri belli scrittori , che pecca in ciò , è il cavalier Guarini ; e questa è in gran parte la cagione, per cui il suo Pastor Fido perde assai di quella venusta semplicità che tanto diletto ci porge nell'Aminta del Tusso. Non so se per questo conto vada esente affatto dalla taccia di affettazione nè pure il Boccaccio in alcune delle sue opere : a me sembra che v' incorra , per esempio, allora quando nel suo Filocopo, parlando di Biancofiore, dice (1) che già lo tiepido caldo. che dat cuore rassicurato moveva, entrando pe' freddi membri, recando le perdute forze, addusse un angoscioso sospiro alla bocca di lei. Il dire che guesto tiepido caldo partesi dal cuore rassicurato, necessariamente presuppone che prima si fosse ristretto quivi impaurito; e l'immaginar che'l tepido caldo rifugga impaurito al cuore, e indi ritorni rassicurato alle membra, è pensier lambiccato; come ancora l'al-

<sup>(1)</sup> Pag. 123 ( ediz. sopraddetta ).

tro di fare che questo caldo medesimo, partendo dal cuore, adduca i sospiri alla bocca. Questi troppo peregrini e ricercati pensieri mostrano bensì nel dicitore molta acutezza d'ingegno, ma non già uguale maturità di senno; e non possono piacere fuorchè agli spiriti superficiali e leggieri: a quelli, che pescano più a fondo, dispiacciono, perchè sono, per la più parte, falsi; e, richiamati ad un severo esa-

me, non reggono punto alla prova.

Ma se vi ha chi s'affanna e lambiccasi'l cervello per 'conto de' pensieri , e' ci ha parimente di quelli che mettono infinito studio nelle parole, sicchè par che si pigliano molto minor cura de' concetti, che del modo di esporli. Questi gran cercatori di parole sono di più fatte. Alcuni vogliono che quanto v'ha di più splendido e sfarzoso debbasi trovare ad ogni patto nel loro dire. Hanno perciò ricorso alle figure più luminose, e queste affastellano di tal maniera, che tu sèi sopraffatto da un continuo bagliore, e ti par d'essere côlto da un di que' temporali in cui l' un lampo senza interruzione succede all'altro. Tali sono per lo più gli scrittor del secento. Altri non isplendidezza, ma dignità affettano nel favellare. Grave è il loro stile , e maestoso l'andamento de' lor periodi: ma questi sono soverchiamente lunghi. compassati, rotondi, e pressochè tutti lavorati alla stessa foggia; ci si trovan continue trasposizioni, per lo più maggiori di quel che comporta l'indole della lingua nostra, e non di rado con discapito della chiarezza. Certo l'orecchia se'n' appaga; ma la mente se ne stanca : e il dicitore saggio parla alla mente, e non all' orecchia. Caddero in questa sorta di affettazione non pochi scrittori del secolo decimosesto; e pare a me che moltissimo vi pecchi uno de'più gran letterati di quella età, voglio dire il cardinal Bembo. Bisogna per altro confessare a sua loda, che gran dignità è nella prosa di lui : e se la nostra favella s'accomodasse, quanto la latina,

Se volentieri La ricevete, Molto di bene Vi apporterà.

E poco dopo voi ne ritrovate questi altri sei: Il qual di pace

Fa menzione,
Voi, disdegnoso
Di tale annuncio,
Torciate il muso,
O d'ira pieno, . . .

E nell'esordio dell'orazione al principe di Venezia se ne noveran questi tredici, tutti di filo: Noi Padovani

Generalmente

(1) Pag. 40 ( ediz. di Venezia 1596 ).

LEZ. III.A DELLA GRAZIA
Siamo allegrissimi
Non solamente
Per noi medesimi,
Per l'onor vostro
Particolare,
E per la pubblica
Utilità,
Onde noi siamo
Non poca parte,
Ma per la pace

Di futto il popolo.

Leggete tutte le orazioni di questo grand'uomo, c
ci troverete frequentissimamente una cosi fatta cautilena. Un numero tanto studiato, e tanto uniforme da per tutto, è fastidioso e suzievole quanto mai
si può dire; e però da evitarsi con grandissima cura.

Molto maggior biasimo merita poi la leggerezza di coloro che si studiano di empire tutti i loro scritti di riboboli e di modi fiorentini, non adoperati dagli scrittori se non dove e quando e' tornano bene. E certo allora essi dânno molta grazia al discorso; ma l'usarli fuor di tempo e di luogo è un' affettazione tanto ridicola, che non sono soliti di cadere in questo difetto se non gli scrittori di povero ingegno, a' quali pare di aver fatta una gran cosa quando ci hanno dette fiorentinamente le lor miserabili inezie. E sembra a costoro di valere assai più degli altri, nelle cui scritture simiglianti scede e smancerie non iscorgono. E' ci vuol altro a saper elegantemente scrivcre, che aver fatta incetta di voci e di forme di favellare usate con garbo nel Burchiello e nel Malmantile, per ispargerle poi insulsamente entro a' nostri scritti, di qualunque genere questi si sieno. Il Machiavelli, il Varchi, il Gelli, il Caro, il Salviati, per tacer di tanti e tanti altri, sapevan pur bene ancor essi la lingua ( e quanto ben la sapevano!), e con tutto ciò da questi modi fiorentini s' astennero nelle lor nobili scritture, ri-

## 6 DOTI DI UNA COLTA FAVELLA

sebandoli a quelle alle quali erano acconci. Prima di finir questo articolo osserverò non andar dalla taccia di affettazione liberi del tutto nè pur quelli che cereassero d'imitare con troppo studio gli seritori del trecento, tuttode si semplici e puri e venusti; perciocchè il loro fare è di gran lunga diverso da quello di oggidi; e non ogni cosa che bella è in loro, bella sarebbe in noi; chè mal si accomoderebbe al far nostro. Sia tersa, sia purgata, sia nitida la nostra favella ; ne sieno attinte le voci e i modi del dire ai fonti i più limpidi e puri; ma nel medesimo tempo sia facile e scorrevole la nostra vena, naturale e semplice il nostro dire, e lontano sempre da ogui apparenza e da ogui sospetto; vanche menomo, di qualunque sorta d'agettazione.

Non sèguita da ciò non pertanto che debbansi dal dir nostro sbandire i sobrii e giudiziosi ornamenti; perocchè la semplicità non gli esclude : anzi n'è. amica c gli vuole: senza essi degenerando, non altrimenti che quella de'Quacheri, in zotichezza, ciò, anzichè servire alla grazia, le nocerebbe. Ma si richiede un' arte assai fina a conciliar bene insieme queste due cose, semplicità ed ornamento. Conobbero quest'arte i nostri scrittori de' miglior temni: la conobbero i Romani nel secolo di Augusto; e sopra tutti la conobbero i Greci, i quali furono in questa parte veramento maravigliosi. Questi adunque avrebbono ad essere i nostri modelli; questi si dovrebbono principalmente studiare, questi imitare, Allora il dir nostro sarebbe semplice, naturale, elegante; avrebbe garbo, venustà, delicatezza; in somma troverebbesi in esso quella grazia incantatrice . la qual fa passare gli scritti di secolo in secolo, sempre letti e sempre applauditi, alla posterità più rimota.

## DELLO STILE CHE DEE USARE OGGIDÌ UN PULITO SCRITTORE.

Nascemi un forte sospetto, giovani prestanti, che alcuni di voi si sieno marvigilati come mai nella precedente lezione (1) ho io potuto dirvi che, a volere scriver con lode oggidi nella lingua italiana, egli è da scostarzi alcun poco da 'trecentisti. Non è egli il trecento il secol d'oro di nostra favella? E non sono i forbiti scrittori di quella età da tenersi nel fatto della lingua volgare (2) nel medesimo pregio in cui sono tenuti per conto della lalta gli che goni cui sono tenuti per conto della lalta gli che goni con contratto del tempo di Augusto? Or non commetterebbe gran fallo colui che nella litigua del Lazio o poco o molto si discostasse da que 'perfetti mo-

(1) Pag. 75 e 76.

<sup>(2)</sup> Mi giovi quì dichiarare che io, conformandomi all uso de tempi addictro, chiamo la nostra lingua ora volgare, ora italiana, ora toscana, senza mescolarmi punto nè pigliar parte nelle dispute insorte più d'una volta a questo riguardo. La chiama volgare. come fo in questo luogo, in contrapposizione della latina; italiana, perch' essa è usata da tuttti gli scrittori italiani come lingua lor propria; e toscana, perchè nel trecento fu adoperata principalmente dagli scrittori della Toscana. Per convincere che in que' di s' usasse anche nelle altre parti dell'Italia, ci è d'uopo frugare per entro agli archivii di que' tempi, o razzolare per le vecchie raccolte di poesie, oggidì ( anche più che non converrebbe ) dimenticate : laublove , per supere ch' ella s' usasse dai Toscani, non hassi a far altro cho a volgere i loro libri.

78 DOTI DI UNA COLTA FAVELLA

delli del bello scrivere, e vocaboli usasse e forme di favellare che nelle venuste scritture di quel secolo avveniuroso non si rinvengono? E perchè non do-vreblionsi biasimare ugualmente quegli scrittori esiamdio, che questo facessero nella nostra favelle? Discutaci un così fatto punto alquanto accuratamente; e sia questo il suggetto della presente lezione.

Non si può dubliar, pare a me, che il linguaggio di qual si voglia nazione non vada sempre di
pari passo con la coltura di lei. È ella povera e
rozza? povero e rozzo ne sarà pure il linguaggio.
È ricca e pulità? e il linguaggio ne sarà medesimamente pulito e ricco. E certo andar non può la bisogna diversamente: perciocchè, essendo il linguaggio la rappresentazion del pensiero e del sentimento,
è di mestieri che si vada arricchendo e si pulisca
la lingua con la medesima proporzione con cui s'accresce il sapere, e il sentimento si affina. Applichiamo ora questo principio primieramente alla lingua
latina, ed appresso alla toscana; ed, esaminate ben
bene le diverse condizioni e dell' una e dell' altra, y
reggiamo quali conseguenze noi ne dobbiamo dedure.

Prima che i Romani portassero le loro armi conquistatrici in lontane regioni, essi erano sempre poveramente vissuti, e rozzissimi erano sempre stati i loro costumi. Ma , usciti essi da' confini dell' Italia, e rendutisi padroni di opulentissime provincie . conobbero l'uso dell'oro, conobbero l'arti, conobber gli agi, conobbero le delizie; e rinascendo, per così dire, ad una novella vita, si trovarono quasi in altri uomini convertiti. Allora fu che la lingua loro, di ristretta e povera ch'era prima, si fece abbondevole e doviziosa; e di ruvida cd incolta, forbita e gentile : allora fu che nella bocca degli oratori e nelle carte degl'istorici e de' poeti ricevè nuovo lustro e vestì più leggiadre forme : e fu allora che . salita di basso stato in gran dignità, divenne una delle lingue più nobili e più pregiate dell'universo. LEZ. IV. B STILE DA USABSI DA UNO SCRITTORE 79

Ma non andò guari" che in tanta prosperità di fortuna le strabocchevoli ricchezze de'nobili, un lusso dismisurato, ed una folle ostentazion di grandezza corruppero in Roma ogni onesta voglia ed ogni sano costume guastarono. La depravazione del euore trasse con sè la depravazione dell'ingegno e del gusto; e tutto ciò che non era stravagante, disorbitante, maraviglioso, cessò di piacere. Succedettero gli Svetonii e i Drepanii ai Sallustii ed ai Tullii; ed agli Orazii, ai Virgilii , ai Lucrezii , i Marziali , i Lucani , i Claudiani. Il pervertimento de' costumi andò crescendo di più in più; deteriorò sempre più la coltura dell'ingegno; la condizion delle lettere sempre più peggioro ; e finalmente per l'invasione de barbari rovesciato l'impero, con la ruina sua spenta se ne rimase eziandio la favella.

Non ebbero dunque i Romani se non un secolo o poco più di vera pulitezza e coltura, e questo fu sotto l'impero d'Augusto e in quel torno. Laonde quelli che nel ristoramento delle lettere s'avvisarono di far rivivere la lingua del Lazio nelle loro scriture, che altro poteano fare di meglio, che l'orme ricalcar di coloro che vissuti erano in quell'epoca fortunata, ad essi unicamente attenersi, e raccor nelle proprie carte il purissimo oro che rilucea per entro a loro elegantissimi scritti? Or veggiamo se sia da dirisi la cosa medesima del nostro trecento; e se chi scrive oggidi nell'italiana favella debba divenire in certa guisa uom del secolo quattordicesimo così appunto, come uom del tempo di Augusto chi scrive nella latina.

Dopo le tenebre dense nelle quali era stata miseramente involta per lungo tempo l'Italia, aveva cominicato a spuntare sul nostro orizzonte, verso la fine del dodicesimo secolo, un debole raggio di luce. Pli chiara essa divenne nel susseguente; e tanto poi crebbe nel corso di pochi lustri, che quel tempo dee essere rigarardato come l'epoca felice del rina-

scimento delle lettere nell'Italia. Ma esse in così breve spazio pochi avanzamenti, per quanto rapidi fossero questi, aveano ancor fatti; e la coltura dell'ingegno trovavasi tuttavia, mi sia lecito dire, in una sorta d'infanzia. Voi dovete avvertire, giovani giudiziosi, che io qui ragiono della coltura di quel secolo in generale; chè io so bene esserci stati in esso alcuni spiriti pellegrini, i quali e eon la forza d'un ingeguo quasi divino, e con l'ajuto d'ottimi libri (merce assai rara in quel tempo ), e con uno studio indefesso hanno potuto giugnere ad elevato sapere, ed arricchire la mente loro di cognizioni superiori d'assai a quelle del loro secolo (1). Ma, generalmente parlando, la coltura dell'ingegno in quei giorni non era ancor giunta all'altezza a eui essa pervenne dipoi; nè poteano ancora aver fatti le lettere, rinate di fresco, que' maravigliosi progressi che fecero con l'andare del tempo, e che furono il frutto di lunghissimo studio e d'assai penoso travaglio. Basta che vi si faccia un po' d'attenzione per iseorgere che le . opere di quasi tutti gli serittori di quella età si risentono, quali più quali meno, dello stato d'infanzia in cui trovavasi la coltura del loro ingegno. E che faceano molti di loro? Volgarizzavano gli autori latini, perchè non si sentiano ancora da tanto di poter offerire lavori del proprio ingegno; o, se taluno te ne offeriva, conoscendoli pure di poco pregjo di per sè , a darvi più di valore , ci spargeva a larga mano per entro sentenze cavate dall' opere degli antichi (2). Togli via dal Cavalca, togli via

<sup>(</sup>a) Ben eede il lettore che parlasi qui de tre maggior luminari della nostra letteratura. Dante, il Petrarca e il Boccaccio non debbano andar confusi cogli altri scrittiri del tempo loro: essi non appartengono sulo al trecento; sono di tutti i secoli.

<sup>(2)</sup> Servono, è vero, queste sentenze a dar peso alle dottrine che ivi si espongono; ma perchè si sono

LEZ. IV. 3 STILE DA USARSI DA UNO SCRITTORE 81 dal Passavanti ( che pur erano de' più coltivati in-gegni del secol loro); togline, dico, ciò che vi è inserito de' dottori della Chiesa o de' libri santi; togli via dal Paldolfini e dal Fior di virtù quel che v' è di Tullio , di Seneca e d'Aristotile, e mi saprai dire quanto sia quello che vi rimane. Che se da questo genere di scritti noi volgeremo il guardo all' istoria, scorgeremo a un di presso nel medesimo stato ancor essa: è certo alcun non sarà il quale s'ostini a voler trovare o nelle istoric Pistolesi, o in quelle di Ricordano, o nelle Cronache de' Villani nè quella vigoria di pensare, nè quella gravità di scrivere, nè quell'arte d'ordinare e condur le cose, che si rinvengono nell'istorie del Machiavelli, dell'Ammirato e del Guicciardini. La stessa cosa dir si potrebbe medesimamente della poesia; e chi ne dubitasse, non avrebbe a far altro, per rimanerne convinto, che paragonar, per esempio, le rime di Messer Cino con quelle del Casa, o i cantici di Fra Jacopone (1) con le satire dell'Ariosto.

Tolga Iddio per altro che voglia io mai contrastare agli uomini di quella stagione il vanto di serivere con una certa grazia tutta loro particolare. Ebbero senza dubbio i Trecentisti una venustà nel lor favellare, che malagevolmente rinvenir si potrebbe nelle scritture di quelli che vissero in altri tempi;

annestate per lo più con poco artifizio, rendono alquanto sconnessa la tessitura del discorso, e spesso spesso ne rompono il filo.

(i) Molti di questi Cantici appartengono alla satira. Tali sono quelli che nell'edizione del Misserimi si leggono nel primo libro appunto col tiolo di Satire: e tale altresì è quell'altro che comincia:

« O Papa Bonifazio

Molto hai giocato al mondo. »

Questo nell' impressione del Misserini non fu ristampato; ma esso trovasì in quelle di Firenze e di Roma.

Essa fu tanta, che anche per entro alla rozzezza de' più antichi di loro si mostra ad ora ad ora palesemente, e reca molto diletto. Ma siccome nel linguaggio de' giovanetti d' ottima aspettazione voi rinvenite una semplicità che grandemente v'alletta, ed una grazia che v' innamora; e niente di meno ne' lor ragionamenti non iscorgete ancora nè la desterità, nè il vigore, nè la maturità che si scorgono ne' discorsi di quelli che sono in età più provetta; così nè più nè meno, per quanto belle e venuste voi troviate in que' del trecento le forme del favellare, voi potreste ne'libri loro peravventura desiderare un maggior artifizio, e quella nobiltà di stile e quella regolare condotta che si ravvisa nelle scritture de' secoli posteriori, e da cui la vera maestría del dire non può mai essere scompagnata. Ad ogni modo è da dir che gran cosa fosse questa elegante e graziosa semplicità loro, se gli scrittori di quella età una fama immortal s'acquistaren per essa, e forse unicamente per essa.

Ma ella potea da tante cose ricevere nocumento, ch'era ben difficile che ci avesse' a sussistere lungo tempo. Essa venne meno fin dal cominciamento del secolo susseguente; nè più verun' orma ne appare nelle sciagurate scritture di quell' epoca tenebrosa. Di questo io vi ho già ragionato altra volta (1), nè ora io son qua venuto per favellarvi di quello, sopra di che vi ho intrattenui già per lo addietro.

Non istettero lungo tempo le belle lettere in questo decadimento; e verso la fine del secolo stesso racquistarono una gran parte del perduto lor lustro ne componimenti di Lorenzo de Medici, di Luigi Pulei e del Poliziano. Dopo di loro surse una lunga schiera di prestantissimi ingegni, i quali nel secolo che venne appresso misero con nobile gara ogni loro studio nello spignere innanzi sempre più la coltura

<sup>(1)</sup> Lez. III. pag. 66 e seg.

LEZ-IV-A STILE DA USARSI DA UNO SCRIPTORE. 85 dello spirito umano. Ed ecco che la lingua altres per opera loro si rifa con usura dello scapito che avea sofferto nel secolo precedente. Ricupera essa una grandissima parte della nativa sua grazia, e tutta, o presso che tutta, la primiera sua purità; riccumparise corse con maggior leggiadria; acciusta.

túlta, o presso che tutta, în primera sua puntă; récomparisce forse con maggior legiadria; a çudusta maggior nobilità, splendidezza maggior nobilità, splendidezza maggior e, maggior decoro, e riceve, così nella prosa come nel verso, un andamento più regolare e più dignitoso. Un complesso di tanti pregi la fe' peravventura salire in que' di al colmo della sua gloria; im a soltanto essa

per breve tempo vi si mantenne.

Giovani miei cari , non è delle cose , che spettano al bello, come di quelle che appartengono al vero: queste possono progredire in infinito ( chè , per quante scoperte si facciano dall' intelletto, ne rimane un infinito numero ancora da farsi); laddove quelle hanno i limiti loro, e, come sono giunte ad un certo punto, non possono, senza loro scapito, andar più oltre. Converrebbe per tanto, che, quando l' uomo le ha portate a quel grado di elevatezza, di là dal quale altro non è che discesa, egli désse posa all' ingegno, e, pago di averle a quell'altezza condotte, la s'arrestasse. Ma quanto poco è da sperare che ciò dall'uom si consegua giammai! Sospinto egli da natural vaghezza di novità, non è disposto gran fatto a lasciarle nello stato medesimo in cui le trova ; ed instigato dall'amor di sè stesso , è sempre bramoso di aggiungere ancor esso a ciò, che fecero gli altri, o poco o molto del proprio: ond' è che, quando le cose sono state di già portate all'apice loro, egli, alterando le semplici e ingenue forme del bello ch' esse racchiudono in sè, le guasta senza avvedersene punto, e le tira a basso per la via opposta a quella per cui altri le avea fatte salire. Or questo danno appunto ricevè l'italiana letteratura da' secentisti.

Ma quanto fu il secento funesto alle cose che s' at-

tengono al gusto (stranamente depravato a que'di), altrettanto esso fu propizio a quelle che spettano al·l'intendimento; e mentre dall'un canto s'adoperavano con tutte le forze loro a corrompere miserabilmente l'Achillini la poesia, il Bernino la scoltura, ei il Borromini l'architettura, dall'altro era tutto inteso il Calileo a restaurare la filosofia, a liberata dalla schiavitudine delle vecchie opinioni, ed a metere gli uomini in sul sentiero che nelle ricerche fissiche conduce alla verilà.

Quando sorge la luce a rischiarar l'intellettó, è impossibile che i traviamenti dell'ingegno sieno di lunga durata. Il lume che andava largamente spandendo allora la nascente filosofia, fece ben presto accorpere gl'italiani della depravazione del loro guato : foi in breve restituita alle lettere la perduta lor dignità; e i Dati, i Red, i Saleini, i Magdouti in Firenze; i Zamotti e i Manfredi in Bologna, i Taltisnieri e i Lazzarini in Padova, e tanti altri nobilissimi scrittori e in quelle e in altre città dell' Italia si rendettero anch' essi illustri modelli di bello e forbito stile.

Ricevevano frattanto le scienze nuovo accrescimento in ciascun giorno ; le cognizioni d'ogni genere si andavano moltiplicando a dismisura; e nel corso di un secolo, o poco più, l'umano sapere si trovò dilatato si sterminatamente, sì prodigiosamente, che sembra cosa quasi incredibile. E vorrebbesi che la lingua del trecento bastasse a tutto questo, e fosse un valsente da supplire esso solo a tutti i presenti nostri bisogni? Presupponiamo che in un poetico componimento nii accada di aver a toccare con un aggiuntivo quell'intrinseca ed essenzial proprietà che ha la luce di essere composta di raggi di sette differenti colori: me ne fornirà il trecento il vocabolo acconcio? E non sarò io costretto di ricorrere ad una espressione di più moderno conio, ed usare la voce settemplice? E non è questo se non uno LEZ. IV. 8 STILE DA USARSI DA UNO SCRITTORE 85

degli innumerabili esempii che io qui addur ne potrei. Ma seguitiano.

Una copia di cognizioni si strabocchevole ha dotuto produr di necessità un grado ulterio di coltura ne' nostri costunii, e modii ed abitudini più
gentili, c un non so che di più esquisito e di più
raffinato ne' sentimenti nostri: e da cosi fatto raffinamento derivarono poi nuovi aggregamenti di idec,
e presso che una maniera nuova di ravvisare le cose. Fa messa ne' nostri concepimenti una maggior
precisione, posto un ordine più esatto ne' nostri
raziocinii, e stabilito un miglior sistema in tutte le
nostre operazioni intellettuali. È adunque manifesto
che noi ora sentiamo più delicatamente e pensiamo
con finezza maggiore di quel che facessero i trecentisti ; che è quauto a dire, sentiamo e pensiamo
alquanto differentemente da loro.

Acciocchè voi siate vie più convinti del cangiamento che fassi nella maniera nostra di pensare e di sentire da un secolo all'altro, secondochè la coltura dell' ingegno e de' eostumi va facendo nuovi progressi, ini sembra cosa opportuna di addurne un esempio assai acconcio al proposito nostro. Fra Giordano, oratore, siccome voi sapete, riputatissimo al tempo suo si studia nella prima delle sue prediche (1) di mostrare a' suoi uditori la stoltezza di chi si vive in peccato ; c la stessa cosa a un dipresso fa il Segneri ancora (2). Udiamo come favelli il primo. » In questo Vangelo (dic'egli) disse Cristo a' di-» scepoli suoi : andate, e troverete l'asina lega-» ta : scioglietela. Per quest' asina s'intende l' u-» mana generazione; ed intendesi di ciascheduna » persona singolare. Ciascheduno è rappresentato per quest' asina ; imperciocchè l'asino è uno ani-» male stolto, senza senno, più quasi che tutti

<sup>(1)</sup> Pag. 2. (1) Quaresim. pag. 2 (ediz. di Fir.)

» gli altri animali: e porta soma. Così noi nè più » nè meno per la stoltizia, e perchè siamo sanza co-» gnoscimento. O quanti ne sono di queste asine » e di questi animali sciocchi! troppi ce ne ha, e » quasi sanza novero, che non hanno alcun buono » cognoscimento, e che portano la soma e 1 peso del » peccato, ch' è il maggior peso che sia ». Udiamo ora il secondo. Alquanto lungo è il tratto che io ve ne reco ; ma esso è tanto eloquente, che mal sarebbe il non riportarlo qui tutt'intero. » E nonsiete » voi quelli (dice il nostro oratore) che ieri ap-» punto scorrevate per la città così festeggianti, qua-» le in sembianza di amante, qual di frenctico, e » quale di parasito? Non siete voi che ballavatecon » tanta alacrità ne' festini ? Non siete voi ch' v' im-» mergevate con tanta profondità nelle crapole? Non » siete voi che vi abbandonavate con tanta rilassa-» tezza dietro a' costumi della folle gentilità? Siete » pur voi che alle commedie sedevate sì lieti? Siete » pur voi che parlavate da' palchi sì arditamente? » Rispondete: e non siete voi che tutti allegri » in questa notte medesima , precedente alle sacre » ceneri, ve la siete passata in giuochi, in trebbi, » in bagordi, in chiacchiere, in canti, in serenate, » in amori, e piaccia a Dio che non fors' anche » in trastulli più sconvenevoli? E voi, mentre ope-» rate simili cose , sapete certo di aver ancora a » morire? Oh cecità! oh stupidezza! oh delirio! oh » perversità! Io mi pensava di aver meco recato un » motivo invincibilissimo da indurvi tutti a peni-» tenza ed a pianto con annunciarvi la morte: e però » mi era qual banditore divino fin qui condotto per » nebbie, per piogge, per venti, per pantani, per » nevi , per torrenti , per ghiacci; alleggerendomi » ogni travaglio con dire : non può far che qual-» che anima io non guadagni con ricordare a' pec-» catori la loro mortalità. Ma povero me! troppo » sono rimaste deluse le mie speranze, mentre voi.

LEZ, IV.A STILE DA USABLE DA UNO SCRITTORE. 87

» non ostante si gran motivo di ravvedervi, avete

» atteso piuttosto a prevaricare, non vergognando

» vi, quasi dissi, di far come tante pecore ingor» de, indisciplinate, le quali allora si ajutano più

» che possono a darsi bel tempo, crapolando per

» ogni piaggia, carolando per ogni prato, quan» do antivèggono che già sovrasta procella. »

Lascio qui di considerare quanto semplice sia nell' uno l'orditura dell'orazione, e di quanto lavoro nell' altro ( chè questo non fa ora al proposito nostro ); ed osservo solamente quanto diverso modo di favellare sia tenuto da essi co' loro ascoltatori. Fra Giordano paragona all' asino che porta soma l'uomo che aggravato è dal peccato , anzi dichiara asino lui medesimo con quelle parole : O quanti ne sono di queste asine e di questi animali sciocchi... . . che portano la soma e'l peso del peccato! eun modo sì poco delicato di favellare egli tiene in un numeroso uditorio, senza temere che nessuno se ne risenta e se'l rechi ad offesa: dal che si scorge che un linguaggio sì poco guardingo non era offensivo a que' tempi , come esso sarebbe a' di nostri. Ben altro riserbo e circospezione usa il Segneri co'suoi uditori. Egli non paragona già l' uomo alla pecora, e molto meno fa dell' uomo una pecora, come Fra Giordano avea fatto dell' uomo un' asina; ma semplicemente osserva che in questo caso fa l' nomo come suol fare la pecora, e così darsi egli bel tempoin tanto suo pericolo, com' essa tripudia al soprastare della procella ; col qual modo di favellare egli lascia l' uomo uomo , nè punto il degrada : e con tutto ciò, come se ancora temesse di tener troppo forte linguaggio, il rattempera con quel quasi dissi, che è così bello in quel luogo, e mostra di quanto giudizio fosse questo grand' oratore. È adunque manifesto che non si pensava così sottilmente, nè così delicatamente sentivasi nel secolo di Fra Giordano, come in quello del Segneri si sentiva e si pensava:

nel qual tempo fatti avea la civiltà e la coltura dello spirito assai maggiori progressi.

S'egli è vero pertanto, che nal secolo decimonono, non si pensi più nè si senta precisamente come si pensiva e si sentiva nel secolo decimoquarto; e s'egli è vero altresì che l'ufficio della favella sia quello di rappresentare adeguatamente il pensiero ed il sentimento; chi mai potra indursi e pensare che noi abbiamo oggida la rapeltalar precisamente come favellavano gli uomini del trecento, e che vaglia, il loro linguaggio a rappresentare compintamente ed esattamente le abitudini nostre è il nostre modo di sentire e di pensare?

Ora da tutto quello che si è detto fin qui egli mi sembra che se ne possano cavare i tre corollarii seguenti:

I. Da ciò che, a volere scrivere in latino con purità ed eleganza, è indispensabile l'attenersi scrupolosamente agli scrittori del tempo d'Augusto, non segue che debba al medesimo modo attenersi unicamente a que del trecento chi scrive nella favella nostra; perciocche il scolo d'Augusto fui il solo in cui nel Lazio si favellasee in bella e forbita lingua; dovechè il trecento non fu la sola epoca, nella quale il toscano idioma pulitamente si favellasse e con venustà (1).

<sup>(1)</sup> Sembra che diversamente ne giudicasse il Massi, i quade nell' averimento à leitori da lui permesso al terzo tomo delle Vite dei SS. Padri, stampate in Firenze nel 1931-35, paragonando il destino della lingua italiana con quello della latina, così è exprese: » Pare è ve cerio moto considerabile, che siccome alla latina favella accadele, che non molii lustri durarisse il più bello del suo fiorire, così nella leggia-virsima toscana lingua poco più di cent anni itodimo fosse de'suoi pregi. » Ma se fu. come dice questo scrittore, i miglianne la sorte dell' una e dei.

LEZ. IV. 3 STILE DA USARSI. DA UNO SCRITTORE. 89

II. Da ciò, che la lingua del trecento agli uomini del trecento bastava, non segue ch'essa debba parimente bastare agli uomini de'giorni nostri. Dal trecento in qua noi siam pur cresciuti, e quanto! c l'abito de' trecentisti mal può al dosso nostro acconciarsi, se non s'allarga.

III. Da ciò, che la maniera di pensare e di sentire degli uomini del secolo decimonono non è più quella stessa precisamente degli uomini del secolo decimoquarto, questo si segue di necessità, che non possa esserne più quella stessa precisamente nè

pur la favella.

Ma non per questo voi vi dovete creder disciolti dall'obbligo di avere in riverenza que' primi maestri del bello scrivere, e di seguitarne a tutto potere i vestigii ; nè avete a pensare che nella presente aumentazione di cognizioni d' ogni maniera, e nel mutamento d'abitudini che s'è fatto da quel secolo in qua, sia lectio a voi o di coniare a fantasia e vocaboli e forme di favellare secondo che me-

l' altra in ciò, che appresso un secolo del lor fiorire vennero in basso stato ambedue, certo ebbero esse fortuna diversa, in quanto che l'una dipoi andò sempre deteriorando, e l'altra al contrario s'alzò a molta gloria di nuovo. E io vorrei ben ehe gli spasimati del trecento mi mostrassero un libro seritto in quel secolo , il quale fosse , anche per ciò che speua alla lingua, o più grazioso della Circe del Gelli, o più elegante dell' Asino d'oro del FIRENZUOLA, o più venusto degli Amori pastorali di Dafni e di Cloe tradotti dal Cano. Ma, conceduto ancora che la favella non avesse racquistata del tutto la venusta semplicità e l' aurea purezza di prima, e che per tal conto il MANni potesse dire che poco più di cent' anni fosse il colmo de' suoi pregi , essa tuttavia ne ricevette in compenso altre doti , che senz' gleun dubbio la rendon non meno pregevole di quel ch'ella fosse mai stata.

glio vi torni, o di pigliarne a capriccio dagli stranieri per introdurle fra nui. Avvi in ciascuna cosa
certi confini, dice un antico, di qua ne di la daquali il retto non istà mai. E niente di meno e'non
ci sono che troppo di quelli che hanno una certa
vaghezza di spignere sempre le cose agli estremi.
Ad udire alcuni di questi bizzarri cervelli, tutto il
fior della lingua raccolto è nel trecento; e ciò,
che non si rinviene nelle scriture di quella età, è
depravazione del hel parlare (1). Al contrario, ad
udire altri di costoro, ogni vocabolo ed ogni modo di favellare è buono in una lingua vivente, foss' anche pigliato dall' arabo ovvero dal turco, purchè meglio s' esprima il pensiero con esso, che con

(1) Delle lingue vive non accade quello che delle lingue le quali più non si parlano. Queste, a guisa di pianta che più non vegeta, non possono ricevere accrescimento; e tutto quello, che a lor riguardo si può fare da noi , si è di serbarle diligentemente nello stato in cui sono ; perciocchè in csse ogni alterazione tende a corrompimento. Al contrario le lingue che sono vive , vegetano tuttora , e possono crescere di più in più : e in esse le piccole mutazioni , che si vanno facendo di tempo in tempo, non sono segnali certi di corrompimento ; anzi sono talora di sanità e vigoria. E però coloro , i quali non vorrebbon che i nostri scritti avessero altro sapore che di trecento, nocciono alla lingua, perchè si sforzano di ridurla alla condizione di quelle che sono morte, e, in quanto a loro sta, ne diseccano i verdi rami, sicch ella non possa, contro all' avviso d' Orazio, più vestirsi di nuove foglie. Quest'autore vivea pure nel secol d'oro della lingua latina, e nel tempo in cui essa era nel suo più florido stato; e tuttavia, perch' ella era ancor viva , egli pensava ch' essa potesse arricchirsi vie maggiormente, e ricevere nuove forme di favellare,

LEZ. IT.ª STILE DA USARSI DA UNO SCRITTORE. 91
una voce o una frase nostrale (1). Che non sia da
porgersi orecchio a' primi , si è da noi già fatto vedere ; e che sia da porgersi ancora meno a' secondi , il cattivo riuscimento di quegli scrittori che hanno seguita una si torta massima chiarissimamente il
dimostra.

(1) » Se (dice uno di loro) italianizzando le pa-» role francèsi, tedesche, inglesi, turche, greche, » arabe, sclavone, noi potremmo rendere meglio le » nostre idee , non ci asterremo dal farlo... Noi vo-» gliamo prendere il buono, quand'anche fosse ai con-» fini dell' universo; e se dall' inda o dalla america-» na lingua ci si fornisse qualche vocabolo ch' esprin messe un' idea nostra meglio, che colla lingua ita-» liana, noi lo adopereremo, sempre però con quel n giudizio che non muta a capriccio la lingua, ma » l'arricchisce e la fa migliore » (Vedi il Casse pag. 36, ediz. del 1804). O qui sta il punto, soggiungo io. Trattasi di niente meno, che di dare a queste voci turche , arabe , indiane, americane (che sono pure un po differenti , pare a me, delle nostre ) un suono , una forma , e un' aria italiana affatto , affinchè non deturpino e imbastardiscan la lingua nostra, alquanto a dir vero, delicata su questo punto, ma l'arricchiscano e la faccian migliore ; e tuttavia di non travisarle, o alterarle più che tanto, affinche ritengano tutta la forza e proprietà. loro : giacchè basta sovente un leggier cangiamento, e talora la mutazione d'una lettera sola a far perdere ad una voce il significato e la forza ch' essa avca prima. Queste sono di belle cose , e facili a dirsi ; ma , quanto al mandarsi ad effetto, impossibili. Oh! ella sarebbe pure una leggiadra cosa questa lingua tutt' insieme francese-tedesca-inglese-turca-greca-araba sclavona-inda-americana , e tuttavia italiana pretta pretta , e solo un cotal poco arricchita e renduta migliore!

0:

Voi pertanto, Giovani studiosi, se così saggi siete, come mostrate, non darete ascolto nè a questi ne a quelli , ma vi terrete fra' due estremi ora detti in quel giusto mezzo, dal quale non può mai dipartirsi chi aspira alla lode ed al vanto di buono e giudizioso scrittore. Risovvengavi che la lingua non è un ben proprio del quale possa ciascun disporre a sua fantasia; ma un sacro deposito a noi affidato, acciocchè ne facciamo quell' uso buono e legittimo che dal consenso universale è già stabilito: donde segue che noi , esponendo i pensieri ed i sentimenti con pulizia ed accuratezza, dobbiam lasciarla a' posteri nostri così nitida ed incorrotta come noi l'abbiam ricevuta da' nostri maggiori. Affinchè questo venga a voi fatto, studiate diligentemente ed assiduamente nella carte di tutti coloro che meglio scrissero nell' Italia. Studiate in quelle de' trecentisti ; ed apprendete da que' padri e maestri del dire elegante e puro una graziosa semplicità, che non così facilmente voi potreste trovare in chi scrisse dappoi. Studiate in quelle degli autori del cinquecento : ed apprendete da quegli egregii ristoratori della favella un certo decoro, una certa aggiustatezza, una certa maestria nel comporre, la quale non era si ben conosciuta dagli scrittori che li avean preceduti. Studiate finalmente in quelle di questi ultimi tempi ; ed apprendete dagli scienziati scrittori de' nostri di un miglior metodo nell' ordinare le idee , una maggior precisione nell'esporre i pensamenti nostri, una maggior perizia ed intelligenza nell'assestare il componimento, ed esprimere ogni cosa con proprietà, con chiarezza e con garbo. Se farete voi tutto questo, saliranno un giorno in onore anche le penne vostre ; e per entro alle vostre carte si rinverranno e le grazie spontanee di que' beati di del trecento, e il colto e dignitoso linguaggio de' cinquecentisti, e nel tempo medesimo quello stile facile e disinvolto, che si acconviene al secolo in cui viviamo.

## LEZIONE QUINTA (\*).

DEL MODO DI MAGGIORMENTE ARRICCHIRE LA LINGUA SENZA GUASTARNE LA PURITA<sup>1</sup>.

Egli non havvi alcuna cosa nel mondo, la quale all' uomo sia di tanto avvantaggio, di quanto gli e la favella. Per essa dalla condizione de bruti egli s' elevò a quella somma altezza alla quale or si vede salito: l'alonde non è maraviglia che in cosa di si gran pregio infinito studio egli metta, e si travagli di dare sempre maggior perfecione a questo nobile e prezioso strumento della grandezza sua.

Éurono da principio le lingue povere e rozze, come poveri e rozzi eran coloro che le parlavano: csse tuttavia erano per loro e ricche a bastanza e a bastanza pulite; perciocché tra quelle genti non era cosa veruna che la lor lingua, conforme a' bisogni loro, non valesse ad esprimere, e ad esprimerla con quel grossolano garbo che s'allaceva alla semplicità de' loro costumi. Mon era perciò a quegli uomini venuto ancora in piensicro di arricchirla vie più, nè di maggiormente pulita; essendoche non ne sentiano il bisogno: e in quello stato di cose l'uso solo era signor della lingua, ed aveva sopra essa un dominio illimitato.

Ma ci doveano pur essere alcuni tra essi, i quali esprimessero i loro concetti più acconciamente e con

L' editore.

<sup>(\*)</sup> La presente lexione cot titolo di Ragionamento doceva essere inserita nel terzo volume degli Atti dell'Atteneo di Treviso, ma nel primo volume degli Opuscoli dell'autore stampati sotto i suoi occhi dal Paganino di Parma venne intitolata texione quinta per la strettissima connessione che ha colla precedente.

maggior grazia, o piuttosto manco sgraziatamente che gli altri: perciocchè natura a cui da più d'ingegno e a cui meno; e le differenti forze di questo hanno a manifestarsi anche in uno stato di vita semplice e rozzo, e ad operare con diversa efficacia eziandio sulle cose che competono a questo stato. Nè guari stettero gli altri ad accorgersi del differente effetto che produccva negli animi il favellare di quelli che meglio di essi sapevano esporre le lor bisogne; e cominciarono fin d'allora a riguardar costoro come modelli del ben parlare, e ad attenersi ancor essi a que' lor modi di favellare. Così cominciò ad introdursi l'autorità nella lingua. Questa, a dir vero, dee essere stata da principio assai mal ferma ed incerta; ma essa col tempo andò a poco a poco acquistando maggior consistenza dalle penne degli scrittori, secondo che le nazioni diveniano più colte ed incivilite.

Stabilitasi nelle lingue l'autorità de' più eccellenti ed accreditati scrittori, sembra che a questi dovessero invariabilmente attenersi, come a perfette norme di ben favellare, tutti coloro che aspirano al vanto di scrivere con purità ed eleganza; e che avesse per conseguente dovuto l'autorità loro inalterabilmente determinare lo stato della favella: e questo è certamente da dirsi dove si tratti d'una lingua già spenta, in cui non è lecito a chi la scrive di allontanarsi da quanto si trova nelle carte di quelli che già fiorirono in essa. Ma se la lingua è ancor viva, la bisogna non va così : essendochè le novelle scoperte, le quali di tempo in tempo si fanno in una fiorente e colta nazione ; il mutamento che segue presso che del continuo ne' costumi e nelle usanze di un essere sempre irrequieto e sempre bramoso di maggiormente perfezionar tutto ciò che dipende da lui ; e i nuovi collegamenti delle idee, i quali in conseguenza di tutto questo si vanno formando nel suo cervello; traggon seco indispensabili innovazioLEL. V.A. DEL MODO DI ARRICCHIRE LA LINCUA. 95 ni altresì nella favella, acciocchè non manchino e termini e modi onde possa essere esposto in qualsivoglia occorrenza tutto ciò che s'appresenta al pensiero.

Ma se dall' un canto queste innovazioni fanno alla lingua grandissimo pro, in quanto la rendono sempre più doviziosa, non potrebbon dall'altro recarie molto discapito con alterarne le forme native e guastar la bellezza sua? Potrebbono senza dubbio, dove non fosse posto a tanto disordine il convenevol riparo. Sarà da vedersi per tanto con quali mezzi si ottenga che, mentre va la favella acquistando nuove ricchezze di vocaboli e di forme di favellare, non ne riceva alcun danno la sua prirezza.

Egli a me sembra che con que' mezzi medesini, onde la lingua dalla prima sua povertà è solita a gran floridezza, essa eziandio possa e maggiormente arricchire, e preservarsi nel medesimo tempo da ogni sorta di corruzione. Ora io altri non ne conoscoche questi tre: l'uso, l'autorità, la ragione. Diciamo prima dell'uso.

Esso, per ciò che spetta alle lingue, altra cosa non è, s'io non erro, che la pratica stabilita dal consenso universule della nazione di adoperare iltale ed il tal vocabolo, la tale e la tal foggia di favellare, a dinotar la tal cosa e la tale. Or ecco ciò che al l' uso rispetto alle lingue: esso va introducendovi le voci e le forme del dire che lor bisognano; conserva quelle che vi sono di già introdotte, qualora vi stieno bene; ed abolisce quell' altre, che per lo ingentilire della lingua non le si addicono più. Ben è chiaro che le voci e le forme del favellare, affinche sieno nella lingua e introdotte e conservate, debbon essere buone.

Consiste la loro bonta, per mio avviso, in queste tre cose: richiedesi primieramente che sia il vocabolo, o il modo del dire, atto ad esprimere il concetto di chi favella; in secondo luogo che possa

una favella sì dolce e gentile, com'è la nostra (2).

(2) Buona non si potrà riputare nè pur la voce cor-

<sup>(1)</sup> Minor male, al parer mio, sarchbe lo serviersi, come s' è frato già da qualctino, intravedere. Primeta come a pressa soce mon dinota cosa diversa da quelte che ha intenzione di dire colai che l' adopera; e in secondo luogo essa meglio corrisponde all'entrevoir del francest, la qual voce hanno sconciamente storpiata quelli che n' hanno fatto travedere.

LEZ. V.A DEL MODO DI ABRICCHIRE LA LINGUA. 07
LO stesso è da dirisi di certe voci or ite in dispreso, le quali, comechè s'affacessero alla toscana farella ne' primi suoi tempi, non vi s'acconciano più da ch'essa, deposta l'antica rozzezza, ricevette maggior venustà dalle eleganti penne di più colti scritori. Dal che si vede qual giudizio è da farsi di alcuni che le vanno tuttavia ricogliendo come altretante gemme per ornare di così fatte gentilezze le loro carte.

L'avere or ragionato dell'uso, in ciò che s'appartiene alla lingua, mi conduce a dire qualche cosa altresì dell'abuso, il quale altro non è che una depravazione dell'uso. Agevol cosa è a comprendersi, che siccome quello introduce nelle lingue e vi stabilisce col mezzo de' giudiziosi scrittori le voci buo-

reo invece di corriero, usata da Piero Strozzi in quelle sue stravaganti stanze del poeta Scianna; perciocochè, lasciando anche stare che nessun italiano, il quale non sappia la lingua spagnuola, sarà per intenderia, essa ritinein in sè troppo dello spagnuolo, nè s' affà punto alla nostra lingua. Ben è vero che in un composimento bizzarro e funtastico, come è quelo, non si debon guardar le cose con tanta sottilià.

Nella ristampa di queste stanze procurata in Bassano nel 1806 dall'Ab. Jacopo Morelli in luogo di correo fu sostitutio corteco. Forse parse al chiarissimo editore che la detta voce non potesse aver luogo in una serito che è testo di lingua e congetturi che si fosse fatto correo per errore di stampa. Ma che veramente si debba leggere correo, oltra che così appunoi si trova in tutte le altre edizioni da me vedute (non eccettuata nè pur la prima fattati in Vicera nel 1589), ce ne convince il senso medesimo; giacchè trottare a guisa di corriere ha un senso naturalissimo; ladiove trottare a guisa di corriere por la prima fatta della considera del senso molto forsato, o, a dir meglio, che non n'abbia nessuno.

COLOMBO.

ne e i modi scelti del dire , così questo per opera degli scrittori cattivi intrudevi e vocaboli disadattie modi incongruenti di favcllare. Ciò procede da due cagioni : dall'ignorarsi in gran parte la lingua ; e dal seguirsi, anzichè la ragione, il capriccio. In quanto alla prima, ognun vede che quanto una favella è più ricca, vuolsi uno studio tanto più lungo a possederla bene ; e ognun sa parimente essere la italiana straricca. Or quanti sono, massime tra gli scrittori di questi ultimi tempi, i quali abbiano studiato in quei libri da cui essa veramente s'apprende? Stimarono che non fosse lor necessario di faticar più che tanto intorno a una lingua che già si credean di saperc, e volsero in vece il loro studio alle straniere, pensando che fosse lor più proficuo l'acquistar queste, che il coltivare la loro. Or che segui da ciò? che ignorando la proprietà della loro lingua, e la vera sua indole e il suo vero carattere, parlarono e scrissero una lingua mezzo straniera, in credendosi di parlare e di scrivere la natía. A render più grave un inconveniente di questa fatta si aggiunse all' ignoranza della linguail capriccio,

Fiu già definito l'nomo animal ragionerole; ecerto di sua natura egli è tale: ad ogni modo; se tu ragiuardi alle sue operazioni, sarai tentato di definirlo piuttosto animal capriccioso; si spesso il reggiam dipartirsi dai consigli della ragione, governaria i fantasia, e non altro seguir che i capricci suoi. Basta dire capriccio per annunciare cosa che da ragion s'allontana, e s'accosta a follia. Da ciò si vede quel che possiamo attenderci dall' opera sua nella lingua. Foggia esso noveli vocaboli senza bisogno e per sola vaghezza di novità: ad altri, che nuovi non sono, dà molto spesso nuove e strane significazioni: e finalmente moltissimi ne prende dagl'idiomi stranieri, i quali assai male s'acconciano alla nostra favella ; e pare che quanto peggia vi calzano,

LEZ. V.ª DEL MODO DI ARBICCHIRE LA LÍNGUA. 99 e tanto più esso se ne invaghisca. Di lo stesso delle forme del favellare, strane tutte ed improprie, e d'indole forestiera.

Ciò darebbe un gran tracollo alla lingua, e la farebbe cadere al tutto da quell'altezza alla quale l'avean fatta salire i tersi scrittori de tempi addietro , se addivenisse in una nazione in cui fosse universale la depravázione del gusto. Questo si vide accadere presso a' Romani. Dopo la morte di Augusto la corruzione de costumi, giunta al suo colmo e universal divenuta, guasto in essi altresi e sentimenti e pensieri, e con questi conseguentemente il linguaggio, il quale n'è l'espressione. Ed appunto perchè generale era il disordine, niuno fu che vi facesse argine: laonde la favella corrompendosi ogni di più, talmente disfigurata rimase, che negli autori latini del quarto e del quinto secolo appena più si ritrova alcun'orma di bello scrivere. Ma dove il corrompimento del gusto non è generale , imbrattino pure a loro posta gli scrittori sciaurati o per ignoranza o per capriccio le loro carte d'un gergo impuro e feccioso; questo sudiciume resterassi là dentro, nè giungerà ad infettare la lingua ; o, se pur vi giungesse , la sua infezione non sarà se non passeggera. Ciò che delle monete avvien nel commercio, delle quali si rifiutan le false e s'accettan le buone, avviene altresi delle voci e delle forme del favellar nelle lingue : l'uso de' forbiti e giudiziosi scrittori ammette quelle che sono di buona lega, e l'altre rigetta. È egli da credersi che tra' Greci e tra' Romani de' buoni tempi scrivessero tutti con purezza e con proprietà? E non pertanto qual danno ne ricevette la lingua? nessuno. I buoni scrittori la conservarono scevera da ogni immondezza, e pura la tramandarono alla posterità: e gl' imbratti degli scrittori cattivi perirono insieme con essi.

Riparo più forte ancora vi mette l'autorità: essa apponendo, per certo modo di dire, il suo sug-

gello alle voci ed alle maniere del favellare adottate e introdotte nella lingua dall'uso, le ha rendute più solenni e più accreditate, ed ha quindi per entro agli arrei scritti di quelli, che rignardati sono come i maestri del bello scrivere, stabilite nella favella le vere norme alle quali dee attenersi il buono scrittore, e provveduto con esse den oni ci si mescoli nulla di ciò che contaminerebbe la sua purezza.

Tutto il vantaggio il quale possiamo trarre da' testi di lingua non istà, come pensano alcuni, nell'attignerne le voci ed i modi del dire adoperati là dentro, per poterneli usar noi ancora con sicurtà; un altro se ne ricava oltre a questo, molto importante ancor esso, ed è di pigliar esempio da quegli aurei e giudiziosi scrittori quando si tratta di dover o foggiare qualche novello vocabolo del quale abbiamo bisogno, o trasferirlo d'altronde nella nostra favella. Certa cosa è ch' eglino pure si trovarono in questo caso. Or che facevan essi? Talor formavan la vocc, di cui aveano mestieri, da qualche altra voce della lingua medesima, e dandole quel piegamento che le convenía , la rendevano atta ad esprimere il loro concetto: talora, lasciandola affatto la stessa, invece di adoperarla nel senso suo proprio, la usavano in un figurato il quale avesse con quello una certa rassomiglianza, e con questo artifizio la facevano servire all'intento loro con molta vaghezza; e talvolta la prendeano da un' altra lingua, e con picciole mutazioni l'acconciavano molto bene alla favella loro. Ne pigliavano alcune dal greco idioma, molte dalla lingua latina, moltissime dalla favella provenzale; e vestendo queste voci alla usanza nostra, ne arricchivan la lingua propria; e tutto questo faceano con tanta circospezione e con tanto discernimento, ch'essa diveniva sempre più doviziosa; e non pertanto serbava tutta la purità sua nativa. E perchè dunque noi pure alloraquando ne siamo costretti dalla necessità, prendendo esempio

LEZ. V.ª DEL MODO DI ARRICCHIRE LA LINGUA. JOI da loro, e seguendo queste sicure scorte, non potrem provvedere al nostro bisogno senza punto insozzare le nostre carte di voci e modi che nocciano alla purezza della favella? Così fece quell' insigne ornamento della letteratura veneta, Pietro Bembo. Prima di lui avevano il Villani e il Boccaccio dato un po' più forza al significato del verbo consentire con una picciola aggiunta fattaci a quella voce. Esprime questo verbo un' azione indeterminata e senza relazione alla persona o alla cosa a cui è prestato il consenso. Ora volendo essi dare al senso del detto verbo una determinazione che in sè non avea, pigliarono dal latino la preposizione ad, e cangiatane la lettera d' nella lettera c l'appiccarono ad esso, e ne fecero acconsentire. Il Bembo per tanto, seguendo giudiziosamente l' esempio di questi due luminari della toscana favella , del verbo convenire fece ancor egli allo stesso modo e per la ragione medesima, acconvenire. Così parimente, dappoichè il Boccaccio avea detto Febo accordatore delle cetere di Parnasso, formando dal verbo accordare il nome accordatore, il Salvini disse a imitazione di lui Musa accordatrice di lira d'oro, formando ancor egli quest' altra voce dal medesimo verbo. E il Redi , imitando ancor esso alcuni degli autori del buon secolo i quali dal sostantivo vischio e visco aveano formato l'addiettivo vischioso e viscoso, formò dal sostantivo cacio l' addiettivo cacioso, e disse in uno de' suoi Consulti medici che in un certo ammalato una parte del latte pigliato da esso, entrando negl' intestini , vi si coagulava e diventava caciosa. Il punto sta nel seguire l'esempio loro col debito accorgimento, per non mettere il piede in fallo. Questo otterrassi qualora consultando noi la ragione, ci atterremo agli ammonimenti ed a' consigli suoi: essa è la natural guida dell' uomo ; quella che dee in-

dirizzare i suoi passi in tutto ciò ch' egli fa; equella per conseguente che dee dirigerlo anche in que-

sta bisogna.

Tre modi, senza più, la ragione ci addita di poter arricchire la lingua di nuovi vocaboli : perciocchè possiamo o formarli noi stessi imitando col suon della voce gli oggetti che vogliamo indicare ; o trarli dal fondo della lingua medesima a cui debbono appartenere ; o pigliarli da idiomi stranieri. Il primo fu praticato nella formazion della lingua; al presente appena potrebbe aver luogo in qualche rarissimo caso. Di questo sarebbe ora inutile ragionare ; e però verremo immantinente al secondo.

Una delle proprietà delle lingue si è di avere un gran numero di voci le quali posson ricevere piegature diverse, ed essere trasformate con questo artifizio di una parte dell' orazione in un' altra. Così può un nome essere trasmutato in avverbio; coslun verbo in nome sostantivo, in nome addiettivo, in avverbio, in participio. Diasi, per esempio, piegatura diversa alla voce rozzo, e facciasi rozzamente; ed ecco un nome trasformato in avverbio: pieghisi e ripieghisi in più maniere la voce scherzare, e facciasi scherzo, scherzevole, scherzevolmente, scherzato; ed eccola di verbo, ch' essa era cangiata in nome sostantivo, in nome addiettivo, in avverbio, in participio. Mirabil cosa è a pensar quanto prodigiosamente siasi a questo modo arricchita la lingua nostra, e quanto possa arricchirsi ancora; chè non di tutte le voci , le quali il comportano , si sono fatti tutti i ritorcimenti che farvi si possono: dalla qual cosa si vede che un abile e giudizioso scrittore, quando gli bisogni, può molto aiutarsi in ricorrendo a così fatto espediente. Questo è ciò che avean fatto il Segni, il Gelli , il Giacomini e molti altri nel sedicesimo secolo; e più ancora il fecero nel susseguente l' Allegri ed il Segneri, e massime il Salvini ed il Redi con incremento notabilissimo della lingua. Di quest' ultimo sono degni d' osservazione sopra tutto que' suoi diminutivi peggiorativi,

LEZ. V.8 DEL MODO DI ARRICCHIRE LA LINGUA. 103

î quali hanno in sè tanta vaghezza quanta mai sipuò dire. Ma egli si vuole in ciò molta cautela avere e procedere col debito rignardo: essendochè la lingua è cosa bizzarra ; e qui essa comporta che tu faccia questo e là no ; e in un luogo permette una cosa, e in un altro la vieta, e in un altro la vuole. A formare i preteriti composti del verbo vivere ti si concede di valerti di qual tu vuoi de' due verbi ausiliari essere c avere , e dir , come meglio t'aggrada , o sono vivuto seco , era vivuto con lui , ovvero ho seco vissuto, aveva vissuto con esso lui, e col verbo viaggiare ti si vieta d'adoperar l'ausiliario essere; éd all' opposto usare il dei col verbo andare, nè puoi far altramente: e pure e l'uno e l'altro di questi due verbi son neutri , e , quel che più è da considerarsi, ambidue significano press'a poco la medesima cosa; chè tanto vale a un dipresso ho viaggiato in molti paesi quanto sono andato in molti paesi.

Stimano alcuni che nella formazione de'nuovi vocaboli , tratti dalla propria favella , sia da ricorrersi all'analogía; ma solo da ciò che ora ho detto si vede quanto s' ingannin costoro ; io anzi penso che nelle cose della lingua non v'abbia pin fallace e peggior guida di questa. Il vuoi toccare con mano? Dalle voci pensare e deridere si sono formate le voci pensamento e derisore; forma dunque, se ti dà il cuore , dalle voci opinare e ri lere , giusta l'analogía , opinamento e risore. Al contrario da opinare s' è formato opinabile e opinabilmente : or ti par egli che tu potessi al modo medesimo da pensare formar pensabile e pensabilmente? E dappoichè dalla voce fratello si formò fratellesco, fratellevole, fratellevolmente, affratellare, affratellanza, affratellamento, formeresti tu parimente dalla voce sorella sorellesco, sorellevole, sorellévolmente, assorellare, assorellanza, assorellamento (1)?Da ciò si comprende a quali assurdi

<sup>(1)</sup> Delle bizzarrie della nostra lingua si sono in

questo regionamento addotti bastevoli esempii, e forse anche più che non facca di mestieri: nientedimeno io ne recherò qui ancora qualcuno in grazia di coloro che amassero di averne qualche altro saggio.

Da cantare s' è fatto e cantatore e cantore; e da sonare si è fatto bensi sonature, ma nongià sonore.

Da carità s' è formato caritatevole e caritativo; da pietà non pietatevole nè pietativo, ma pietoso e pio; e da santità non santitatevole nè santitativo, non santitoso nè santio, ma santo.

Da amare s' é fatto amoroso, e da odiare odioso: ma amoroso si riferisce al soggetto cha ama, e non all oggetto amato; ed al contrario odioso all'oggetto odiato, e non al soggetto che odia.

Bottajo si denomina colui che fa le botti ; campanajo non giù chi fa le campane , ma chi le suona ; e Fornajo non chi fabbrica il forno, ma chi vi cuoce dentro il pane.

Da pane deriva panettiere, e da vino vinattiere; ma panattiere si denomina chi fa il pane, o pur chi n' ha la cura, e non già chi lo rivende; e viLEZ. V.ª DEL MODO DI ARRICCHIRE LA LINGUA. 105

Vi rimediò la grammatica quanto potè. Nata questudiò colle sue osservazioni e co' suoi precetti di ridurla a forma migliore: ma perchè a toglierne tutte le irregolarità sarebbe stato d'uopo rovesciar l'edifizio fin dalle fondamenta, fu costretta di lasciane molte: e queste, a riverenza dei gravi autori nelle cui carte esse s'incontrano, furono denominate figure, e canonizzate per vezzi ed eleganze del favellare. Chi per altro sottimente essurina questo fatto, conosce quelle che esse sono (2). Così nac-

nattiere chi rivende il vino e non già chi lo fa o lo scrba.

Noi abbiamo il nome Ispettore dinotante chi ha una ispezione, e ci manca il verbo esprimente l'azione di questo ispettore. All'opposto abbiamo il verbo infastidire, e non abbiamo il nome dinotante chi fa l'a-

zione espressa da questo verbo.

Abbiamo il verbo seccare e il nome femminile secsatrice dinotante la donna, e non il maschile, dinotante l'aromo che fa l'azione indicata da questo verbo. Il nome maschile seccatore non s' usa fuorche nel senso trastato, e dinota chi infratidisco. Ora a mapare la più solenne di tutte le bizzarrie che un vocabolo non si possa adoperare nel suo proprio evero senso, ma solo in un altro pigliato in prestito.

(1) Si potrobbe dire in un certo senso, che la grammatica nacque con la favella medesima, e che senza grammatica non si parlo mai; essendochè una favella prisa del tutto di regole grammaticali non sarebe altro che un guazzologio di parole incoerenti da non cavarsene eerun costrutto. Ma queste regole ne primi tempi eran piuttosto sentite che conosciute; e il conoscere le proprietà di ciascuna delle pará della favella, le loro relazioni ed il toro uffizio, net che consiste la vera grammatica, è cosa posteriore d'assiste la vera grammatica, è

(2) Non è per ciò che nella lingua io biasimi li

quero nelle lingue le anomalie ond'esse son zeppe, così gli altri intoppi che v' incontra l' analogia ad ogni passo. Non è da dirsi per questo che in molte occasioni esser non possa giovevole allo scrittore ancor essa, e sopra tutto nella formazione de' superlativi, e degli accrescitivi o de' diminutivi e de' peggiorativi o dei vezzeggiativi; perciocchè in questo caso suol essere per lo più buona scorta l'analogía.

L'espediente, di cui si era parlato, del dar piegature diverse alla medesima voce non è il solo artifizio del quale noi ci vagliamo a rendere la favella più ricca e più acconcia ad esprimere i pensamenti nostri : haccene un altro ancora , tendente esso pure al medesimo fine. Consiste questo nel dare a una voce , lasciata qual è, un figurato senso, oltre alla significazione sua consucta. Così diede il Petrarca un nuovo significato alla voce fiamma in quel verso.

« L'alma mia fiamma oltre le belle bella ; » così il Cecchi alla voce acqua allorchè disse:

» . . . . . . . . . . . se bene e' fa » La gatta morta, da quest'acque chete

» Ti guarda, »

denominando il primo di loro fiamma la donna ond'egli ardeva d'amore, e il secondo acque chete coloro che fanno vista di starsene, e lavorano di soppiatto. Anche il volgarizzator di Palladio assai vagamente adoperò in senso figurato la voce leale, chiamando leali quei serbatoi d'acqua in cui essa

figure ; lodo anzi l'ingegno di quelli che hanno saputo volgere in ornamenti della favella i medesimi suoi difetti. Oltre di chè se la lingua fosse più regolare, sarebbe troppo uniforme, e mancherebbe ad cssa quella varietà che tanto vale a ravvivare lo spirito e ad intertenerlo gradevolmente.

LEZ. V.a DEL MODO DI ARRICCHIRE LA LINGUA. 107 non si disperde in trapelando per le fenditure. Tu affidi loro l'acqua; ed essi te la serbano fedelmente. E con molta eleganza s' espresse parimente allorchè, parlando del vangare la terra, egli disse; u se vuoi fare la terra fruttificare a semente, richiedila addentro due piedi ; e se ad arbuscelli o a viti , quattro » : chè , quantunque questo verbo significhi qui ficcare la vanga, ad ogni modo pare in certa guisa che il lavoratore in ficcandola dentro domandi alla terra il compenso del suo travaglio : laonde ciascuno vede quanta forza e bellezza è in quel verbo richiedere adoperato in tal senso. E il Magalotti altresì con assai graziosa metafora chiamò sdegnoso quel suo termometro a chiocciola, in cui si vede l'acquarzente molto risentitamente innalzarsi al semplice appressamento dell'alito (1),

(1) In questo nevero sono da riporsi anche il verbo lusingare e il nome lusinga quando sono adopeperati a un dipresso nella significazione di sperare e di speranza; nel qual senso usansi le dette due voci molto frequentemente in tutta l'Italia oggidì e partando e scrivendo. Molti de' più accurati nella lingua biasimano ciò, dicendo che non se ne trovano esempii presso agli autori dei migliori tempi ; che il buon scrittore dee guardarsi dall'introdurre nella lingua nulla di nitovo senza bisogno; e che nel caso nostro non havvene alcuno, giacchè la nostra favella ci fornisce il verbo sperare e il nome speranza da esprimer la stessa cosa. Io veramente mi sono sempre astenuto dall' adoperare le dette due voci in quel senso : ad ogni modo non sono punto del loro avviso per la ragione che or addurrò. Che intendiamo noi di significare colla voce speranza? Una certa espettazione di un bene al quale aspiriamo. Ora questa espettazione presuppone in un uomo ragionevole una probabilità , o picciola o grande che sia, del conseguimento del detto bene. La idea di speranza adunque inchiuOra se si considera che allo scrittore ampia libertà è conceduta di usare traslati sempre che gli torni bene di farlo, chiaramente si vede quanta ricchezza di locuzioni da questo fonte derivi alla lin-

de in sè medesima anche la idea della probabilità di conseguirsi un tal bene. Ma nel caso che quest' idea di probabilità non vi s'inchiuda? In questo caso sarà lusinga. Chi aspira ad un bene senza avere alcun fondamento o probabilità d'ottenerlo, e tuttavia non ne dispera o non ne abbandona il pensiero che fa? Vezzeggia, dirò così, un tal pensicro, lo blandisce, ed usa ogni artifizio e seducimento, per indursi pur a credere di poter conseguir così fatto bene; e questo vezzeggiamento e blandimento è ciò che nel nostro caso si chiama lusinga. L' Alfieri il qual conoscea sì bene il valor delle voci e il vero lor uso, ci porge un bellissimo esempio di ciò nella Mirra. Pereo, fervidissimo amante di Mirra, per una parte con molta probabilità potea credere di esser riamato da lei ; perciocchè l' avea scelto ella stessa a suo sposo; ma per l'altra questa probabilità gli era se non tolta affatto, menomata d'assai dal vedere la poca accoglienza che gli era fatta dalla sua sposa: e perciò nella scena prima dell' atto secondo, domandato da Ciniro s' egli fosse riamato da Mirra , dopo che gli ebbe risposto :

» . . . . . . . lo spero; » soggiunse assai giudiziosamente :

» . . . . . . . . o almeno
» Io men lusingo. »

Sperauelo, s' egli considerava ch' era stato scelto per sposo da lei medesima ; ma non potea se non tatl' al più lusingarsene quando ponea mente al freddo accoglinento ch'esso ne ricevea. Or che segue da ciò Primiramente che le voci lusingare e l'usimga, secondo la significazione ora detta; sono adoperate in senso metaforico, e però con osghezza s' egli è vero che le figure diano garbo al' discorso. In secondo luogo che LEZ. V.A DEL MODO DI ABRICCHIRR LA LINGUI. 109 gua. Ma perchè la loro hontà e l'uso che fars en e dee non tanto dipendon da regole, ed avvertimenti che se ne possano dare, quanto dall'ingegno e dal senno di chi li forma e li adopera, jo reputo

quelle voci non sono sinonime di sperare e di speranza (nè pur quanto sembra che sieno usate in tal senso ), come malamente si crede dai più. E finalmente che in questo senso lungi dall'essere superflue alla tingua , esse le sono anzi necessarie ; perchè non ce n' ha nessun' altra nella nostra favella ch' esprima questo precisamente. Se io dicessi, per cagione d'esempio: e tu ti lusinghi di ottener ciò ? lusinga vana è la tua, troverebbonsi egli altre voci ch' equivalessero a queste? Esprimerebbe lo stesso stessissimo concetto chi dicesse : e tu speri , o pure , e tu ti credi d'ottener ciò? vana speranza , ovvero , vana credenza è la tua? Ma l'idea del blandimento e del seducimento allora dove sarebbe? A torto dunque riguardano alcuni come abusivamente e senza verun bisogno introdutti da' moderni nella lingua le dette due voci in questo significato. (\*)

(\*) Molto sottili ed ingegnose sembrano le ragioni allegate dal chiarissimo Autore, per persuadere ad approvar l'uso che alcuni moderni famo della voce lusinga e del verbo lusingare. Non pertanto noi ci ardiamo di pensare che potrebbesi far di manco di accettare questa novità. Dappoiche gli autichi i quali sentivano vivamente la forza de vocaboli, e potevano conoscerne tutte le proprietà , come quelli che scrivendo adoperar potevano la stessa lingua che da tutti era parlata; a significare la dubbiezza de'loro desideri, mai la voce lusinga o lusingarsi non usarono, si bene il nome speranza e il verbo sperare. Ma avanti di arrecare alcuni luoghi de' più nominati scrittori toscani, i quali saldamente comprovano il nostro avviso, gioverà forse riferire le parole di due gravi filosofi dell'antichità. E in prima Aristotele parlando de costumi de giovani dice — Credeno facilmente: perchè non sono ancora stati ingannati in molte cose. Sperano sempre bene : perocchè sono tenuti caldi dalla natura come gli ubbriachi dal vino, ed auche perche non hanno ancora provato dar in fallo molte cose. Viinutil cosa il ragionare di questo; e passo a favellare dell'ultimo de'tre modi sovraccennati di arrichire vie più la lingua, che è quello di trarre le voci, le quali mancano a noi, dagl'idiomi stranieri.

vono per la più parte con la speranza : perocche lo sperare è dell'avvenire, è lo ricordarsi del passato. . . . sono ancora più forti; perchè sono spinti dall'ira ed infiammati dalla speranza: delle quali cose l'una toglie via la paura, l'altra genera confidenza : perchè nessuno adirato teme ; e lo sperar qualche bene fa che l'uomo confida. Della Ret. L. 2. C. 12. P. 136 vers. del Caro. - Ne altrimenti avvisava Cicerone il quale nelle Tusculane, ragionando della speranza, dice-Et si fidentia, id est firma animi confisio, scentiam quaedam est et opinio gravis, non temere assentiens : metus quoque est diffidentia expectationem esse necesse est m-tum - Adunque questi due soleuni filosofi non altro che dubbiezza vedevano nella speranza. E non che i Greci, i Latini da' quali, preridemmo di peso queste voci , le usarono ugualmente a significare un desiderio di cosa incerta, come chiaramente si ravvisa in tutti i migliori scrittori del secolo di Augusto. E però noi per esser brevi tra gl' innumerevoli esempi che ci si parono davanti sceglieremo un solo tolto dalla vita di Milziade di Cornelio Nipote. Il quale se è vinto da altri scrittori per la sapienza civile e per la forza della sentenza, va del pari con Cesare e Terenzio per la purezza della lingua e per la urbanità. e avanza tutti pell'aurea semplicità e naturalezza della dizione. Ecco te sue parole = Quum (Miltiades) et antiquitate generis , et gloria maiorum et sua modestia unus ómnium maxime floreret, eaque esset artate, ut non jam solum de eo bene sperare, sed etiam confidere cives possent sui talem futurum qualem cognitum judicarunt. = Si osservi come distintamente in questo bellissimo luogo si diffinisce quasi vorrei dire . che sia sperare e che confidare. Or veduto quali fossero le opinioni . de' due maggiori filosofi dell'antichità intorno alla sperauza, e come i Latini usassero i vocaboli spes , sperare e confidere, è mestieri che arrechiamo in mezzo gli esempi di alcuni fra gli scrittori del miglior secolo della nostra favella , affinche si vegga come essi adoperarono il nome speranza ed il verbo sperare, e non mai, in luogo di essi, lusinga o lusingarsi. Il Roccaccio volendo dire nella 2. nov. della 3 G. che il Palafreniere innammorato della Reina moglie di Agilulf non vedeva modo di recare ad effetto il suo desiderio di esser riamato da colei disse: = E quantunque senza alcuna speranza vivesse

1.EZ. V.ª DEL MODO DI ARRICCHIRE LA LINGUA. 111 Anlor quando si tratta di nomi di piante e di aninali, o pure di termini esprimenti dignità ed uffizii, egli è fuor di dubbio che possono

« Turchi , Arabi, Caldei,

di dorer mai a lei piacer == e nella G. l. == Perciochè essi il più o da speranza o da poverta ritenuti nelle loro cess, nelle lor vicinanze standosi , a migliaia per giorno infermazano == e nella G. r. n. 2. == Al quale, come Giamotto seppe che venuto sen era , niuna cosa meno sperando, che del suo farsi cristiano, se ne venue e grun festa miseme si fecero. == e nel incretti di S. Prare. P. 165 == e però l'immonisco che in te non sia altro che quello che la gente ne spera == Ma sopra tutti gii altri luoghi de classici scrittori molto acconcio mi sembra a provare il flatto nostro questo primo terzetto del son. 155 del Petruca.==

Ici è quel nostro vivo e dolce sole , Che adorna e infiora la tua riva manca Forse (o che spero!) il mio tardar le dole.

Un moderno volendo esprimere questa stessa idea , avrebbe detto senz'altro : = Se non mi lusingo. - Quando poi i padri della nostra favella volevano esprimere la certezza o la probabilità di fare o di ottenere qualcosa, seguitando puntualmente i modi tenuti da'Latini , adoperavano o confidenza o confidanza o confidare. Onde nella vita di S. M. Maddalena leggiamo a car. 11. T. 3: = E Marta ch' era già piena di confidanza perocchè il Signore Gesù le avea detto : confida . figlauola, sì chi io mi penso che ella confidava già che Maddalena si convertisse = e di poi = per la quale cosa la confidanza dentro le dava per lo fermo che ella pure si convertin-bbe . e Lazzaro è già convertito sicchè saremo tutti noi servi di questo benedetto Maestro. - Nè deesi tacere che come nell'animo degli nomini così ne' libri è molto malagevol cosa intendere che sia questo sperare. Perciocehè di molte maniere può egli essere e vari gradi sono di speranza, secondo la minore o maggiore ragionevolezza di chi spera, e secondo che di ersa è la condizione o stato del suo cuore, e così nonos ante quel che si è detto della molta follacia che ha in sè la speranza, essa giugne talvolta a prendere quasi l'aspetto della ficianza, ed ha al una cosa che la ravvicina alla molto larga significazione del verbo francece se flatter. Ancora, se volessimo francamente manifestare il nostro avviso intorno alla diffini112 DOTI DI UNA COLTA FAVELLA

Con tutti quei che speran negli Dei 3 fornime a' nostri libit d'i storia naturale e d'istoria civile non pochi della lor lingua : chè, non avendo noi nella nostra termini destinati al esprimere le dette cose, d'ordinario la necessità ci costringe a giovarci de'vocaboli stessi onde sono appellate in quelle rimote contrade ancoraché quegli strani e duri suoni titi scordantissimi sieno da'soavi ed armoniosi della favella nostra. Ma, così fati vocabolit, comechè sieno ammessi nelle nostre serviture, vi si considerano tuttavia come forestieri e non appartenenti alla nostra lingua.

zione della speranza dataci dagli Accademici della Crusca, non potremmo restarci di dire che que' valentuomini in questo luogo andarono errati, perocchè prima avrebbesi dovuto diffinire che cosa sia questo affetto nel cuore di tutti gli uomini, e poi in uno de' paragrafi venir dichiarando che la speranza è anche una delle virtu teologali e arrecarne la diffinizione dello antico comentatore di Dante, la quale aiuta maravigliosamente la nostra opinione. Avvegnachè ei dice = Speranza è certo aspettamento della futura beatitudine vegnente dalla grazia di Dio, e di precedenti meriti = E donde tal certezza? Non certo per opera umana, ma per divina, sicchè dove la speranza non è aiutata dalla grazia rimane cosa totalmente povera ed ingannevole , quale la veggiamo tuttodi. Ma ci si potrebbe opporre: Se lusingare è come dalla Crusca vien diffinito, allettare con false o finte o dolci parole per indurre altri a sua voloutà o in suo prò; e se l'uomo lusinga l'altro uomo e il Loc. disse Nov. 40. = tauto mi lusingò che io in casa vostra a dormire meco il menai; = e se gli affetti pure il nostro animo lusingano, onde il Petrarca disse = amor con sue promesse lusingando, mi ricondusse alla prigione antica; = perchè non potrà dirsi che l'uomo lusinghi sè stesso? perchè dunque gli scrittori de' migliori tempi della lingua mai non dissero che alcuno si lusingasse o lusingasse sè medesimo? Noi risponderemmo che ci pensiamo non a caso gli antichi essersi così governati : i quali considerando che l' uomo non lusinga altrimente sè medesimo se non con la speranza, avvisarono che fosse maniera più propria ed efficace e spedita anzichè lusingarsi dire sperare; ed anche perchè a lusingare mostra che si adoperino sempre atti esterni , secondo la Crusca medesima dice , e a sperare hastano solo atti interni dell'animo.

LEZ. V.ª DEL MODO DI ARRICCHIRE LA LINGUA. 113
Essi e itanno come nelle nostre città quegli stranieri che vi si trovano per cagione di commercio, o per altre bisogne, senza avervi cittadinanza.
Non possono diventare nostrali, secondo ch' io penso, se non que' vocaboli che ci pervengono dalle
lingue le quali con la nostra hanno già qualche relazione. Queste io riduco a quattro : vale a dire alla greca, alla latina, alla francese ed alla spagnuola.

Quanto è alla lingua greca, quantunque potesse questa per la strabocchevole sua ricchezza fornircene in maggior copia che verun'altra, niente di meno due cose ostano a ciò, delle quali l'una si è, che questa lingua non è conosciuta se non da dotti; e perciò i vocaboli tratti da essa, quantunque fossero con opportuno ritorcimento accomodati alla nostra, ad ogni modo sarebbono da pochissimi intesi; il che li renderebbe tra noi difettosi, secondo quello che abbiam di sopra osservato in parlando della bontà delle voci. L'altro degli ostacoli deriva dalla costruttura d'una gran parte delle voci di quell' idioma , la quale è di tal fatta , che , per quanto esse si torcano e si ritorcano, acciocchè possano far buon accordo con le voci della lingua italiana, ritengono tuttavia un certo che della loro natia proprietà: ci si scopre la greca origine; sentecisi il greco sapore. Perciò d'ordinario poco felicemente riusciti sono coloro i quali , per una certa smania e vaghezza di mostrare ch'e' ne sapean di greco , ne hanno introdotte nelle loro scritture più che mestier non era. Di quelli , che il fecero in altri tempi , si rise già il gentilissimo Redi ; e di quegli altri, che l' hanno fatto dipoi , si rideranno peravventura i posteri nostri. Nulladimeno molte ce ne ha la nostra lingua di greca origine le quali si sono in essa incorporate si bene, che pajon propriamente nostrali : il che fa vedere che altre ancora , dove lo richiedesse il bisogno, potrebbon divenire italiane allo stesso modo.

Più acconcia all' uopo nostro è la lingua latina. Nata la toscana favella dalla favella del Lazio, ritien della madre, infino ad uno certo segno, i lineamenti e la rassomiglianza. Quello in che più si discosta l'una dall'altra è la declinazione de' nomi: e non per tanto noi faeciamo diventare nostrali non pochi nomi di quella lingua in togliendone via le varie desinenze de casi, e surrogandovi le particelle che presso noi ne fanno le veci, e tutt' al più levandone in oltre, e non sempre, o scambiandone alcuna lettera in grazia del suono , più soave e rimesso nella nostra, e nella latina più grave e più pieno. Or se ciò riesce sì bene in quello che ci ha di più discrepante fra le duc lingue , quanto più facilmente potran divenire proprissime della nostra altre maniere di voci di quella lingua con piccioli cangiamenti che gludiziosamente ci sieno fatti? E con tutto ciò in questa pratica fa d' uopo andare molto a rileuto : di che siamo ammaestrati dalla cattiva riuscita di quegli scrittori del quattrocento, i quali hanno voluto sparger voci latine con troppa profusione e senza bisogno per entro le loro carte.

Veniamo alla lingua francese. Come l'italiana, così ancor essa è derivata dalla latina; e però queste due . lingue, siccome sorelle, hanno molta rassomiglianza tra loro, e, quasi direi, una sorta di diritto di prender nelle loro occorrenze l'una dall'altra e voci e orme di favellare. Molto si prevalse di questo diritto la nostra favella ne' primi suoi tempi, e assai dalla sorella ne prese, e, facendole sue, ed a sè incorporandole, non poco arricchì. Ma, se tornò bene ad essa il farlo a que' dì , perciocchè da un canto bisogno n' avea, e dall' altro essa non aveva nigliato ancora del tutto le forme sue proprie, or la faccenda va molto diversamente. Noi or abbiamo una lingua assai ricca del suo, e però poco bisognevole dell'altri : ond' è che molto di rado le può accadere di dover ricorrere all'aiuto della sorella. A

LEZ. V.ª DEL MODO DI ARRICCHIRE LA LINGUA. I 15 questo si aggiunge che ciascuna delle due lingue ha ora il suo carattere proprio, e che in forza di ciò le vaghezze, le grazie, e le eleganze di questa sono diverse dalle eleganze dalle vaghezze e dalle grazie di quella : d'onde segue che ciò , che leggiadro è nella lingua francese, divien le più volte una goffaggine , se trasportato è nella nostra (i). Ben pro-

(1) Quì non sarà forse fuor di proposito l'osservazione seguente. Il verbo italiano rotolare e il verbo francese rouler ritengono tutti due lo stesso significato del verbo latino de bassi tempi rotulare, dal quale essi derivano. Dovrebbesi per tanto il francese rouler tradurre in italiano rotolare; e questo appunto si fa quando la detta voce rouler è adoperata nel senso proprio. Così. per esempio, rouler une boule sur un plan si volta in italiano rotolare una pallottola sopra un piano. Ma non è così quando la detta vece s'adopera in senso figurato. Allorchè Bourdaloue mi dice: Mystère au. guste et vénérable sur lequel roule toute la religion chrétienne, se io trasportassi in italiano mistero augusto e venerabile sul quale rotola tutta la religione cristiana , tradurrei da bestia , e moverei a riso. La ragione di ciò si è questa : I Francesi hanno adopcrata assai spesso la voce rouler in senso metaforico; ond è che a lungo andare esso ha lasciato a poco a poco tutto eiò che avea di basso e di meecanieo nel senso suo proprio; e però, aucoraeliè sia trasferita ad un soggetto elevato, non ha in sè più nulla che possa abbassarlo. Gl' Italiani al contrario hanno usata sempre, o quasi sempre, la loro voce rotolare nel proprio significato. Laonde, se alcuno si mette nel capo di adoperarla metaforieamente, perchè tuttavia le resta appiccata quella bassa idea rotolamento, della quale non può spogliarsi così ad un tratto, applicata ad un soggetto nobile e dignitoso, l' avvilisce e'i degrada. Da ciò si scorge che , secondo il diverso carattere delle lingue, lo stesso modo di favellare che in una è leggiadro, può riuscire sgraziato in un' altra.

vato l'hanno con infinito scapito delle loro scritture moltissimi de' moderni. Nientedimeno io non so vedere perchè, quando vi ci spingesse il bisogno, disdetto a noi fosse di fare, almen di raro, quello che fecero i nostri padri assai di frequente, e d'inserire ancor noi negli scritti nestri, ma con sommo avvedimento e circospezione, qualche vocabolo e modo di quella lingua, il quale, trasportato nel-

la nostra, vi s' acconciasse con garbo.

Diciam per ultimo qualche cosa altresì della lingua spagnuola. Deriva ancor essa dalla latina egualmente che la francese e la nostra : laonde , sebbene più di queste partecipi della maestà della madre. non lascia perciò di avere con le sorelle sue grandissima rassomiglianza. Per tanto egli sembra che potesse in qualche sua occorrenza la lingua italiana ricorrere ad essa eziandio, ed assai di leggieri accomodare e voci e maniere di quella lingua all' indole sua, e farle sue proprie. Ma è da considerarsi che parecchie voci arabe acquistate ha la lingua spagnuola da'Mori durante il soggiorno assai lungo fatto da loro in Ispagna, delle quali voci nessuna potrebbe a verun patto aver luogo nella lingua italiana. Vaglia un solo esempio per molti che io ne potrei addurre. Noi non abbiamo alcuna voce la quale corrisponde all'ulinam de'Latini, e siamo costretti a supplirvi con la frase Dio coglia o piaccia a Dio. Non ne avevano nè pur gli Spagnuoli; ma i Mori ad esprimer ciò hanno somministrato loro l'araba voce oxala, Potrebb' egli mai entrar nella nostra lingua un vocabolo così strano? Quanto è poi alle voci che sono proprie veramente della lingua spagnuola, io credo ch' essa pochissime n' abbia , le quali non si abbia la nostra ancora : ond'è che rade volte potrebbé la detta lingua sovvenire a' bisogni degl' italiani scrittori.

Qui, dopo quello che ho detto de' varii modi del formare nelle occorrenze nostre le voci e le manie-

LEZ. V. a DEL MODO DI ARRICCHIRE LA LINGUA. 117 re del dire che la lingua non ci fornisce, mi cade in acconcio di fare un' osservazione. Quando uno scrittore, costretto dal bisogno, ha nelle proprie carte introdotto un novello vocabolo o cavato dal fondo della sua lingua, o trasportato da qualche forestiera favella, ancorchè paja a lui che non gli sia sfuggita nessuna delle avvertenze che gli erano necessarie a far ciò, non si creda egli non per tanto di avere di già dato una nuova voce alla lingua. Ha bensì ciascuno il diritto di esporre i suoi pensamenti in quel modo che egli stima il migliore ; ma folle sarebbe se egli poi pretendesse che avessero gli altri ancora ad esprimere i loro con le parole trovate da lui. Bisogna star a vedere se la novella voce, formata da esso, sarà ricevuta per buona dall' universale consenso degli altri scrittori. Tesoro del pubblico si è la lingua, e dee esser dal pubblico amministrato ; nè quivi entra moneta di nuovo como , se prima non è riconosciuta pubblicamente per buona. Non avrebbe tuttavía lo scrittore a sconfortarsi , ancorachè non gli fosse riuscito bene il tentativo che ha fatto (1); perciocchè le

(1) Nella formazione di qualche vocabolo non sono semper niuscii fedicemente nei pure i più valenti seritori. Il cardinale Sforza Pallavicino nella sua istoria del Concilio di Treuto, citata dagli Accademici della Crusca nella terza chizione del loro Vocabolario de consinio carestuso un tempo di gran carestia i questa voce si trosa registrata nel Vocabolario della detta e dizione; è convien confessare ch'essa è molto espressian. Ad ogni modo fia tolta via dal vocabolario nella quarta impressione, con tutto che l'evesse, dupo il Pallavicino, adoperata anche il Segneri nel Cristiano isruito (parte prima, ragionamento xvi1, nun; xvi11): e veramente ha un certo che nel suono di quella voce, che non soddiste pienamento.

Meglio riuseì allo stesso Segneri la voce compossibile, ch' egli fornio dalla particella con e dal nome possibile, allorchè, parlando egli della necessità del orazione, disse : a Forse (il Signore da te ricerca) che debbi star con le ginocchia piegate ad ogni momento? no; perchè pur egli stesso l'impone altroche ti eserciti in molte opere di misericordia si corpo rali come spirituali, le quali con ciò non sarebbono compossibili. n (Manna, Aprile 23. 1.). Anche a' Compilatori del Focabolario parve questa voce di buona lega, e in esso la ammisero: e certo ella è molto significativa nel luogo in cui l'autore l'adoperò, equivalendo essa sola a tutte queste altre: possibili a farsi insieme; e niente ha in sè di strano perchè debba essere rifiutata.

<sup>(1)</sup> Non altrimenti ne giudicarono gli Accademici stessi. In quell'rawertimento a' lettori che fu da toro premesso ai sessio volume del loro Vicabolario così ci dicono: a Degli autori citati non tutte le voci si sono « qui tratte fuori... perché talune non potevano come » toscane considerarsi , quantunque in opere toscana-» mente s'incontrassero. »

LEZ, V.S DEL MODO DI ARRICCHIRE LA LINGUA. 119

« Non isperi di poter mai essere buon scrittore chi non ha per molti anni e molti voltate e rivoltate e di e notte le carte degli autori, e massime dei più accreditati, e in ispezialità di quelli dei migliori tempi.

» Dee il buono scrittore attenersi principalmente ad essi, ed attingere più ch'egli può a queste fonti i vocaboli e i modi della favella i quali egli a-

dopera.

» Qualora egli sia costretto di usar voci o maniere di favellare che non si trovano negli autori, si vaglia di quelle introdotte nella lingua dall'uso, e tra queste preferisea sempre quelle che più s'accostano alle locuzioni usate da loro: a questo modo anche le voci ch'egli userà saranno metallo di buo-

na lega.

- » È quando nè pur quelle che furono già introdotte dall'uso bastassero a lui, e si risolvesse di
  formar egli qualche vocabolo o modo di dire non
  adoperato mai per lo addietro , vada con gran riserbo : ricorra all' analogia, ma senza fidarsene troppo : osservi a quali espedienti si sono appigitati in
  simili casi i più avveduti e diligenti scrittori, il
  Bembo , per esempio , il Varchu, il Galitei, il Vivianti, il Redi, il Saditini, edaltri de cosi fatti, in elasci di
  consultare altresì il proprio orecchio : un fino e delicato orecchio, lungamente esercitato nela lingua,
  è d'ordlnario buon giudice di quello che o si o no
  le compete.
- « I modi impropri del favellare corrompon la lingua più ancora che i vocaboli difettosi. Però sopra tutto nella formazione dei modi del favellare debbonsi usar precauzioni grandissime.

» Se non è lo scrittore quasi sicuro della buona riuscita delle sue innovazioni, egli ne desista: val meglio non far, che mal fare.

» Allora quando esso piglia un vocabolo, o un medo di favellare da qualche altra lingua, badi bel'uom parla perch' altri l'intenda.»

« E badi in oltre che il detto vocabolo perfettamente s' accomodi al carattere della lingua , alla quale dovrà d'allora in poi appartenere, e stiavi con garbo. Acciochè questo avvenga, niente in essa più ravvisar si dee dell' aria sua forestiera, niente esso dee più ritener del nativo sapore. Ha da essere non italianizzato, ma fatto italiano.»

Assai malagevolmente questo si fa. Chi s'è renduta col lungo uso molto familiare una lingua straniera suol non di rado mescolar con la propria un certo che di quella lingua senza ch' ei se n'accorga. E perciò quanto un uomo è più dotto e più versato nelle lingue straniere, tanto più difficile gli riesce lo scrivere con purezza la propria: d'onde segue ch'egli dee starsene in guardia ancor più de-

A questi aforismi altri ancora se ne sarebbon potuti aggiungere; ma pare a me che bastino questi soli a mostrare come possa un avveduto scrittore con ragionevoli innovazioni maggiormente arricchire la lingua senza recare il menomo danno alla sua purezza. Questa sciagura non avrà certamente a temere la bellissima nostra favella fin ch' essa ne sarà preservata dall'uso di quelli che meglio la parlano, e dall'autorità di coloro che meglio la scrissero, e dalla ragione altresì , la quale ci ammonisce di non iscostarci nè dagli uni nè dagli altri giammai : ma di seguir l'esempio loro anche quando dalla necessità siam costretti a valerci di voci e di forme di favellare non ancora nella lingua introdotte.

## LEZIONE SESTA

## INTORNO AL FAVELLARE E SCRIVERE CON PROPRIETA'.

Ha più di tre lustri da che furono scritte da me tre lezioni sopra le principali doti di una colta favella a benefizio de' diovani studiosi di nostra lingua. Altre cure mi distolsero allora da quel lavoro; nè poscia lo più me ne presi pensiero: di che ora m'incresce. Ben mi risolverei di tornarvici sopra; ma oggimai la mia decrepita età più nol consente. Questo solo arrischierommi di fare : intertener voi, Giovanetti egregi, con la presente lezione sopra d' un argomento esso pure di molta importanza, e con quello delle tre lezioni or accennate intinamente congiunto (1): si è questo la proprietà della favella. Senza proprietà non havvi vera chiarezza; senza proprietà non havvi vera chane eziandio phavvi vera grazia nel favellare (2): lanone eziandio

(1) La chiarezza, la forza e la grazia di una colta favella erano state il soggetto delle tre lezioni sopraccennate.

(2) Si dirà forse: quanto alla chiarcezza e alla grazia, pur pure; ma quanto alla forsa, ciù è falso. Abbiamo non poche opere italiane scritte con poca proprietà di fuvella, e tuttavia con grandissima forza. Forza di baleno, io rispondo, il quale altro, non fa che abbagitare. La vera forza del dire non dipende tanto dal valor de occaboli, quanto dall'uso proprio che se ne fa. Allorachè Daute mi dice nel principio del Canto trentesimotorzo dell'Inferno:

u La bocca sollevò dal fiero pasto "
Quel peccator, fo bendola a' capelli
Del capo ch' egit avea diretro guasto,
con quel forbendola egli mi rappresenta la cosa con più
Colonno

d'una dote di tal natura porta il pregio che si ra-

Questa proprieta, secondo che pare a me, consiente di con consensa delle parole, nella convenevole unione delle medesine, e nell' opportuno loro collocamento. Diciamo or della prima.

Affinche la scelta delle voci sia giudiziosamente fatta, egli è d'uopo in primo luogo, che non esprimano queste nè più nè meno di quello che richiede la cosa di eui si parla; e in secondo luogo, che non esprimano cosa diversa da quella; essendo evidente che, se esprimessero più ovvero meno, o pure tutt' altro, non ne sarebbero le più acconce; e buona per conseguente non sarebbe stata la scelta. Launde peccherebbe per cattiva scelta di parole contro alla proprietà del favellare chi dicesse, per cagione d'esempio, di aver veduta una botta si grossa, che faceva terrore; essendochè la botta è bensì animale schifoso, ma non terribite (1): e però

d'evidenza che se mi avesse detto sfregandola, o strofinandola. E pur e sfregare e strofinare sono termini di maggior significazione, e perconseguente di maggior forza che forbive; ma perchè non esprimono propriamente quello che ivi cra da dirsi , poco o nessun effetto essi avrebbono prodotto. Al contrario il vocabolo forbire, quantunque esso sia per sè stesso di significazione più debole, perchè esprime la cosa appuntino, ce la mette proprio davanti agli occhi. Aggiungasi , che con quel forbendola a' capelli ci viene a dire il poeta, che in quel modo colui se la nettava così alla meglio, tanto che potesse parlare: il che fa presumere che gti restassero ancora su per le labbra i segni di quel sangue di cui le aveva imbrattate. A me par di vederli que' segni; e ciò rende la pittura ancora più viva. Oh questa sì è vera forza!

(1) Come! (dirà forse alcuno) non è dunque ter-

LEZ, VÍ. 3 DELLO SCRIVERE CON PROPRIETA'. 123 costui, adoperando una voce la quale esprime assai più di quel che richiede la cosa di cui parlavasi . avrebbe con poca proprietà favellato (1). E s' egli per contrario dicesse che l'incontro di un leone è cosa da metter timore, anche in tal caso avrebbe mal favellato; imperciocchè una belva di quella fatta è cosa da far arricciare i peli dallo spavento; e il termine adoperato da lui esprime assai meno, che non conveniva. Pecca poi più gravemente ancora contro alla proprietà della lingua chi ti dice che egli travede una cosa , volendoti dire ch' egli la vede alquanto confusamente e come per entro a una nebbia; o pure ch' ei ti previene di un' insidia la quale ti sarà tesa, volendoti dire che te ne avvisa anticipatamente: dovechè travedere altro non significa che ingannarsi nel vedere, pigliando una cosa in iscambio di un' altra; e prevenire venir prima , antivenire : e perciò costui , così favellando , adoperò voci le quali significano tutt'altro che quello ch' egli voleva dirti.

Nel primo di questi tre falli cogliono d'ordinario cader coloro che sono dotati di troppo fervida immaginativa: il fuoco soverchio che è in loro li fa trascorrere di la da confini del vero. Però converrebbe che questi mettescrò molto studio nel moderare la troppa forza e vivacità della lor fantasia, e nel tenerla soggetta alla rugione più che non fanno. Cadono nel medesimo fallo quelli altresì, che banno

ribile un animale che comunemente si tiene per velenoso ? No: ancoraché fosse tale, la somma sua torpidezza ci renderebbe sicuri ch' esso non può assalirei; e però la vista di quell' animalettucciaccio, direbbe il exzo , non può, non che atterrirei, ingerire in noi il menomo limore.

<sup>(1)</sup> È da vedersi in tal proposito l'anedotto narratoci dal signor Grassi nel suo eccellente Saggio intorno ai sinonimi della lingua italiana alla voce Timore.

una certa vaghezza di grandeggiare : credono essi di dare al loro stile maggior dignità in rendendolo turgido ed ampolloso. A costoro è da dirsi che la vera grandezza dello scrittore sta nella nobiltà de'concetti, non nella pompa delle parole.

Per contrario incorrono nel secondo fallo coloro che sono scarsi d'ingegno, e di spirito rimesso; costoro, ben lungi dal passare il segno, nol toccano quasi mai : donde avviene che il loro stile riesce languido e senza calore: io esorterei questi a desistere da un mestier che non è da loro.

Nel terzo poi cadono quelli che poco si sono curati di volger le carte de miglior nostri scrittori per apprendere alla loro scuola la proprietà del dire: ond' è che riesce il loro stile sì trascurato e scorretto. Costoro io esorterci a leggere, ma dilingentemente, e lungamente, ed instancabilmente, piuttosto che i Walter-Scott e i Goëthe, gli aurei scrittori nostri, prima di risolversi a divenire scrittori

eglino stessi.

Ancora, secondo ch'io penso, impropriamente favellerebbe chi scegliesse una parola adoperata da' buoni scrittori dei tempo antico in un senso che ora ha perduto (comeché la parola con differente significato ci resti ancora), per adoperarla cgli di nuovo in quel senso che or più non ha. E certo è ch' cgli, facendo questo, doppiamente errerebbe : primieramente perche non sarebbe inteso dai più , e perciò peccherebbe contro alla chiarezza; e in secondo luogo perchè ad esprimere il suo concetto si varrebbe d'una locuzione la quale era bensì acconcia ad esprimerlo al tempo de' padri nostri, ma non oggidi : dal che si vede che una locuzione , la quale fu propria in un tempo, può divenire impropria in un altro. Se io dicessi che i più di quelli , che passarono tutta la loro vita ne'deserti della Tebaide, erano discoli, quanti non rimarrebbero scandalezzati che io tenessi un così fatto linguaggio

LEZ. VI.A DELLO SCRIVERE CON PROPRIETA'. 125" parlando d' uomini d'infinacolati costumi e di santissima vita? Ma non ne rimarrebbero già scandalezzati , se tornassero di qua i contemporanei di Franco Sacchetti : imperciocchè al tempo sno altro non solea significare la detta voce, che uom di poche lettere; nè molto letterati dovevano essere que' buoni solitari, la cui suppellettile in poco più consisteva che nel povero sacco col quale copriano le membra. Sarebbe dunque stata propria, domando io , in questo caso la mia locuzione?

Or se peccherebbe contro alla proprietà del favellare chi , valendosi di voci le quali s' usano anche a' di nostri, le adoperasse in un senso che ora non hanno più; potrebbesi poi dir proprio il linguaggio di quelli che andassero spargendo qua e là nelle loro scritture vocaboli iti in disuso essi stessi? E favellerebbe oggidi pyopriamente chi dicesse doversi grazire (1) il dibonnaire buon signore di gaudio ogni che a noi grazisce (2)? Da che l'uso, quel gransignor della lingue, ha proscritte certe voci, queste si debbono considerar come spente, a da non potersi più adoperare.

Potrebbesene tuttavía richiamare qualcuna a novella vita, quando lo richiedesse il bisogno; ma converrebbe nettarla dalla ruggine per cui fu abolita. Dovrebbesi tuttavía lasciarla com'è, nel caso » assai raro in cui tornasse a proposito la sua ruggine stessa: e però pare a me che non scnza vaghezza favellerebbe chi ad una donna molto attempata, la qual s'acconciasse come una giovanotta, dicesse ch' ella è leggiadramente affaitata; perciocchè con quel vocabolo del vecchio tempo egli verrebbe ad alludere scherzevolmente alla vecchiezza sua, e a

<sup>(1)</sup> Qui grazire val render grazie. L' usò in questo senso Fra Guittone, Lett. X.

<sup>(2)</sup> E qui vale concedere per grazia. Trovasi in tal significato nella Leu. XIII. dello stesso autore.

Da ciò risulta evidentemente che in qualche caso particolare surà cosa lecita, e forse anche lodevole, rifutare una voce la quale in ogni altra circostanza sarebbe la più propria, e preferirlene un'altra che impropria sarebbe fuor di quel caso. A dichiara meglio ciò addurrovvi un esempio. Se noi cavalcando e' inbalteremo in un luogo scosceso e alquanto pericoloso, io favellerò propriamente dicendo: scendiam del cavallo, e andiamo qui a piedi. E nicatedimeno, quantunque la voce secndere sia così propria ad esprimere lo smoutar di cavallo, il Tasso la rifiuto altora quando eggi disse ch' Erminia, a al vedere il suo amato Tancrodi giacersi pallido e semivivo.

« Non scese, no , precipitò di sella ». Comprese quel sommo poeta quanto fosse importante l'esprimere in tal circostanza, oltre all'atto dello smontare, anche l'impeto e la celerità con cui balzò a terra l'innamorata giovane; e conobbe che in questo caso molto più propria della voce scendere ne diveniva un'altra, la quale fuori di tal circostanza sarebbe stata improprissima. Da questo esempio, Giovani miei, apprendete quanto giovi allo scrittore il por mente allé circostanze che accompagnano la cosa di cui egli favella: per lo più sono esse che gli somministrano le voci più proprie e più opportune al suo uopo. Anzi possono indurlo talora ed autorizzarlo a coniarsene qualcuna egli stesso per bizzarría. Narra Franco Sacchetti (1) d'un giovinetto sì pronto ne'motti, ch'era una maraviglia. Un certo messer Valore dei Buondelmonti, messosi un giorno in sul motteggiare, në fu da lui soperchiato per modo che ammutoli; e domandando dipoi chi fosse quel si vivace e spiritoso fanciulto, fugli risposto

<sup>(1)</sup> Nov. LXVII.

LEZ. VI.A BELLO SCIPERE CON PROPRIETA'. 127 ch' era figliuole d'un che chimanasia Bergolino. «E m'ha si bergolinoa (E m'ha si bergolinato), soggiunse il Buondelmonti, che io non ho potuto dir parola che non m'abbia rimbecato. » E quando Amibal Caro incarica il Cenami (1) di fargli riscuotere certa somma di danaro dovitagli da un Della-Gatta, alludendo al nome di costiu, il prega di fargli sgattigiune questo danaro. Tali voci, le quali niente significhere/bono fuor di quel caso, sono vir molto espressive, ed hanno un certo lor garbo (2). È non per tanto rarissimo il

(1) CARO, Lett. Tom. I. (ediz. de Ciuni 1681) facc. 77. In quest edizione leggesi per errore di stampa sgattigiare; ma le due aldine e le cominiane hanno

sgattigliare.

(2) Non possono per altro così fatte voci essere di nessun uso, fuvrchè nel solo solissimo caso in cui furono adoperate : dal che segue (potrebbe conchiudere alcuno ) che inutilmente verrebbero registrate in un vocabolario: laonde esse ne debbono essere escluse. A che mai s' inscrirebbon là dentro? Non per dichiararne il senso; chè di questo non è bisogno, essendo esso nel luogo medesimo, in cui furono usate, dichiarato apertissimamente dalla cosa alla quale esse fanno allusione. E nè pure per suggerirle agli scrittori ; giacchè non può loro accadere di valersene mai. Anzi esse potrebbon ivi divenire pregiudizievoli. Fate che uno scrittor poco esperto, il qua'e valendosi del Vocabolario dell'edizione del P. Cesari, o pur della seconda del Pitteri, (nella quale furono le dette voci inserite la prima volta ) s' avvenga nella voce bergolinare, e vi legga, come sta ivi, questa dichiarazione, senza più: vale motteggiare; fate che s'avvenga nella voce sgattigliare , e vi trovi : cavare , tirar fuori , sborsare ; egli ne sarà indotto in errore : e , credendo che sia questo il significato proprio di quelle voci , (le quali da sè stesse non ne hanno veruno ) correrà pericolo di adoperarle o una volta od un' altra in tal senso, e di

caso in cui accada di averne a far uso, e per ischerzo soltanto: nè so che il Caro altrove il facesse mai, e solo due altre volte sci permise il Sacchetti; che alla fine anche questo è un giuoco di parole, merce la qual fu sempre di poco spaccio, fuorchè al tempo de secrutisti.

Niente ha poi che più si opponga alla proprietà della favella , che l'introdurre in essa voci e locuzioni straniere: queste la guastano per così fatto modo, che perder le fanno la propria sua forma e il suo nativo carattere. Io non ne voglio altra prova che quella la quale ce ne hauno data , massime dopo la metà del passato secolo, non pochi letterati, anche de' più chiari che vantasse allora l'Italia. Ma di questo lanno già tattata ampiamente alcuni valorosi scrittori del tempo nostro ; e io niente di meglio posso fare, che confortarvi a leggere le opere loro giudiziossisme.

Ma non credasi alemo di favellar propriamente solo per questo, ch'egli adopera voci di buona lega , e secondo il loro giusto e vero valore, e lascia a' vecchi scrittori le disusate, e si guarda dalle straniere: essendochè il parlare con proprietà forse ancora più che dalla scetta giudiziosa de'vocaboli dipende dalla lor convenevole unione, e dalla debita loro collozazione:

Quanto alla loro unione, egli vi accadera non di rado d'imbattervi in certe scritture zeppe di locuzioni improprie; e con tutto ciò a gran fatica ci potreste ritrovar dentro un vocabolo o due, i quali

meritarsi con ciò le risa d'altrui. Camechè questo sia vero, i non per tanto sono d'avejso che in un vocabolario, in cui deesi trovar tutto ciò che spetta alla lirgua, consenga dar luogo anche a così fatte veci; ma con l'averenza, che giudiziosamente hanno avuta gli editori di Bologna c di Padova, d'indicar ciò che deele occasione di adoperarle.

LEZ. VI.A DELLO SCRIVERE CON PROPRIETA. 139 non fossero scelti debitamente. La gran difficolta dello scriver bene non istà nell'eleggere, i più proprii vocaboli, ma nel ben comporre le frasi, vale a dire nel combinar le parole in modo che. I' una convenga all'altra. Ora essendo ciò e malagevole ad ottenersi, e tuttavía necessario a chi propriamente vuol favellare, sarà bene indagare da che dipenda principalmente questa convenevolezza e buon accordo delle parole fra esse.

., Sono le parole destinate ad esprimere le idee, e però è manifesto che , dove non è la debita corrispondenza tra le idee che lanno a stare insieme , essa non può essere nè pure tra le parole che le rappresentano; e, dove non è tra queste, la locuizione manca di proprietà. Sembravi egli che abbia con proprietà favellato un poeta, il qual era pur de più rinomati del secolo passato , allot che disse:

« Emple dottrine e sfrenatezza audace Fer sordamente vacillare il soglio

D' improvida bontade (1); impeto insano Schiacciò soglio, governo, ordine e senno».

Pronca, v. 449:

Or da che decsi ripetere la improprietà di così fatto linguaggio, se non dal poco accordo delle idee espresse in que versi La idea di neglio collegasi naturalmente con l'idea di re, non con l'idea di bouth. E l'idea di schiacciamento mal si confà con l'idea di seglio, di governo, d'ordine, di senuo. Il seglio non si schiaccian na si rocescia: e ne pure si schiaccian di governo, l'ordine, il senuo; ma sil primo si sowverte, il secondo si sconvoige, il terzo si perde o si fa perdere (2).

(1) Cioè il soglio di Luigi XVI., la cui bontà era grande, ma poca la cura nel provvedere à maii che soprastavano a lui e a tutto il regno.

(2) Sembra che neppure il Petrarca nel secondo

Perchè non possa essere coerenza tra due idee; basta che l'una di esse rechi seco qualche accessorio (1), il quale non si concilii con l'altra. Quindi è che io dirò proprissimamente di un ingordo mangiatore , ch' egli trangugia il cibo ; ed altresì d' un avido bevitore, che esso tracanna il vino: e al contrario malissimo favellerei s' io dicessi che costur tracanna il cibo, ovvero ch' egli trangugia il vino. Ma non manda egli giù pel gorgozzule tanto il cibo quanto il vino? Nientedimeno, quantunque tanto trangugiare quanto tracannare dinotino mandar guil per la gola con ingordigia ed avidità, e per questo conto sieno sinonimi; tuttavía ciò si fa per diverso modo: e il modo con cui mandasi giù ingordamente il cibo s'esprime dalla voce trangugiare; e il modo con cui la bevanda, dalla voce tracannare. Dinota dunque il verbo trangugiare, oltre alla idea principale del mandar giù per la gola con furia, un accessorio che non conviene alla bevanda; e il verbo tracannare uno n'esprime che non conviene

Di tutte le parole che compongono una frase, la più intima unione è quella del sostantivo e dell'addiettivo, e parimente quella del verbo e dell' avverbio. È l'idea espressa dall'addiettivo un acces-

de' Sonetti in vita abbia posto mente a bastanza alla congruenza delle idee in questo varso:

« Com'uom ch'a nuocer luogo e tempo aspetta. » Ben si comprende come chi vuol nuocere aspetta il tempo opportuno a compiere il suo disegno; ma quanto al luogo, nessuno potrà mai comprendere com'esso si aspetti. Il luogo non si aspetta, si sceglie.

(1) Ad eccezione delle idee sempliei, tutte l'altre sono aggregati d'idee : e in ciascuno di questi aggregati ha una idea principale; le rimanenti sono considerate come di sua appartenenza, e si denominano i suoi

accessorii.

LEZ. VI.a DELLO SCRIVERE CON PROPRIETA'. 131 sorio dell'idea espressa dal sostantivo, e però con questa intimamente congiunta; e l'idea espressa dall'avverbio un accessorio dell'idea espressa dal verbo, e perciò unita intimamente ad essa. Nella frase seguente « placido scorre il ruscello » l'idea espressa dalla voce addiettiva placido è un puro accessorio dell' idea espressa dalla voce sostantiva ruscello; e in quest'altra « colui spende largamente il danaro » l'idea dinotata dall' avverbio lar amente è ancor essa un pretto accessorio dell'idea dinotata dal verbo spendere. Segue da ciò, che proprissima si è la favalla sì nella prima e sì nella seconda di quelle due frasi; essendoché in esse e l'uno e l'altro de'due accessorii collegasi perfettamente con l'idea principale a cui essi appartengono. Ma se detto si fosse che placido scende il torrente, o pure che colui ammucchia largamente il danaro, si sarebbe favellato malissimo (1); chè l'accessorio espresso dalla voce addiettiva placido non si può mai conciliare con l'idea espressa dalla voce sostantiva torrente ; nè l'accessorio espresso dall'avverbio largamente con l'idea espressa dal verbo ammucchiare (2).

(1) Parlandosi a giovanetti è bene che sieno tratti gli esempii da cose trividissime; imperocchè sono, questi i più accomodati alla loro capacità, e i più acconci a far entrare nella lor mente la cosa di cui si tratta.

(2) Non avrebbe dunque favellato con molta proprietà uno de più estebri ed eleganti nostri seritori
quando egil disse : « toi ei può monlere con giusi
denti dell' aver tasciato la falsa legge, e preso la buona? » (Firenzuola, Nov. I.); imperviocchè l'idea
expressa dal addietto giusti non può mai essere necessorio dell'idea principale espressa dal sostantivo denti. E se l'espressione in quel luogo è metaforica, cio
nulla monta; chè l'idea di giustizia non potri mai
conciliarsi con l'idea dinotata dalla voce denti, in
qualatquie senso questa si adoperi.

Meno intima è la connessione delle idee espresse dall' altre parole delle quali è composta la frase ; ad ogni modo sono unite le une alle altre ancor esse con più o men forte legame : laonde egli è d' uopo che concordino insieme, affinchè nella frase, secondo quello che s'è detto di sopra, sia buon accordo medesimamente tra le parole. Per questa ragione dicesi di chi è insermo, ch' ei giace ; e di chi è stanco, che posa: e poco propriamente, secondo ch'io penso, favellerebbe chi dicesse del primo, che posa; e del secondo, che giace: perciocchè l'idea del posarsi conciliasi meglio con l'idea della stanchezza, che con l'idea dell'infermità; e questa meglio con l'idea del giacersi, che del posarsi: e perciò il Boccaccio disse: «nella camera nella quale ser Ciappelletto giaceva infermo; » e il Petrarca al centrario:

« Parea posar , come persona stanca ».

Di questa convenienza, che aver debbono gli accessorii con l'idea principale, pare che non si prendesse gran cura il *Poliziano* allora quando egli disse che

« . . sotto l' ombra , ch' ogni ramo annoda , La passeretta gracchia ; »

essendoche quel verbo gracchiare, oltre all'idea principale del mandar fuora la voce, racchiude un 'accessorio il qual conviene all'idea che abbiamo del verso che nel mandarla fuori fa la corracchia, e non di quello che fa la passera. Quanto più propriamente disse del passere di Lesbia Caullo, che

« Ad solam dominam usque pipilabat! »

Anche Torquato Tasso fu biasimato (e forse non a torto del tutto) dell' aver detto, in parlando del

leone, che

« . . . l'orribil coma

Con muggito scotea; » imperciocche il muggire appartiene al bue. Convien

LEZ. VI.A DELLO SCRIVERE CON PROPRIETA'. 133

confessare che meglio avrebbe fatto se avesse adoperata la voce ruggito, perchè il leone, rigorosamente parlando, non mugge, ma rugge; esperchè la parola ruggito fa concepire, oltre alla voce, anche il modo terribile con cui la manda quel feroce animale; la qual cosa non fa la parola muggito, esprimente nel comun linguaggio la voce mandata da un animale di natura più mansueta. Potrebbesi dire per altro in difesa del Tasso, che altri accurati e giudiziosi scrittori aveano anche prima di lui appropriato il muggire al leone ; ma non per questo io sono d'avviso che sia in ciò da seguire l'esempio loro : laonde , secondo ch' io penso , egli dee essere piuttosto scusato che lodato dell'averlo seguito. Egli accade non rade volte che di due accessorii

nè l' uno nè l'altro ripugni all'idea principale; ad ogni modo eziandio in questo caso l'uno di essi suole acconciarvisi meglio che l'altro. Ora è cosa assai chiara che deesi la preferenza in tal caso alla voce la quale esprime l'accessorio che vi s'acconcia meglio. Laonde, quantunque impropriamente io non favellerei se dicessi : « porrai molta' cura nel fare il vino, e molto studio nel conservarlo; » nientedimeno più propriamente dirò; 'a porrai molto studio nel farc il vino , e molta cura nel conservarlo ; » essendochè l'idea, ch' espressa è dalla parola studio, meglio s' addice alla facitura, e l'idea espressa dalla voce cura meglio alla conscruazione; chè nel far bene le cose richiedesi studio, e cura nel conscrvarle.

Ed accade parimente alcuna fiata che alla idea principale , la qual è dinotata dalla voce che noi dovremmo adoperare, manchi quell' accessorio di cui avremmo bisogno, affinchè ci venisse fatto di esprimere adequatamente il nostro concetto. Or, che avremo a fare in tal circostanza? Quello che fece il Petrarca allorchè disse :

« Piovonmi amare lagrime dal viso. » Son. XV.

Pare che avrebbe favellato più propriamente se avesse detto:

q. Caggionni amare lagrime dal viso. » Ma perché il verbo cadrer non ne avrebbe espressa la copia grandissima che quel povero innamorato ne, andava spargendo, la quale egli volca pur dinotare, ricorse al verbo piocere; e, ristringendo il significato che suol avere quel verbo, ne ritenne la sola idea della quale egli avea bisogno (1): e con quest' artifizio venne a dirci che dal viso di lui cadende la legrime in quella copia in cui dalle nubi addensate cade la pioggia.

Questo modo di favellare', come voi già sapete, si domanda metafora. Sembra a prima giunta ch'esso manchi di proprietà; nulladimono si dovrà dire ch'esso sia proprio più ancora che l'altro consucto, se si considera che ci fornisce il mezzo di spiegare in certi casi vie meglio il concetto nostro.

Ebbe origine il metaforico modo del favellare dalla povertà della lingua, e dalla necessità di esprimere con efficacia i nostri concetti ; ma, divenuta dipoi la lingua più doviziosa, quello che s'era fatto da principio per pura necessità, feccsi poscia eziandio per dare più di vaghezza al discorso. Laonde, oltre a quelle metafore le quali servono a rinvigorire lo stile, altre se ne ebbero destinate a renderlo più leggiadro. E nè pure le così fatte nuocuno punto alla proprietà del favellare: chè la favella e cosa alla proprietà del favellare: chè la favella e cosa

<sup>(1)</sup> La recel piovere, presa nel suo vero senso; racchiude li idea di mubi adiensute che si victogrono in acqua, e l'idea del cader che fa questa ridotta in gocce si spesse, che l'una, come si suol dir, non aspetta l'altra. Il poeta nel sostituir questa voce al verbo cadere ne ristriuse il senso alla seconda di questa due idee, la quale faccor per lui, escludendone l'altra, superflua del tutto, e non opportuna all'intento suo.

nobilissima; e vuolsi far ch'essa vada bensi modestamente vestita, ma'ron disadorna: dunde segue che certi figurati modi, sobriamente usati ed a tempo e con finezza d'ingegno, le divengano proprii quanta i suoi usitati, e più. Delle quali avvertenze niuma fu posta in uso da' secentisti: dal che deriva la grande improprietà delle locuzioni de' più di loro,

Tornando alla unione delle parole, osserverò che richiede non poca attenzione la formazion de'quattro tempi composti de'nostri verbi (1). Due sono i verbi ai quali noi ricorriamo nel formare que' tempi ; vale a dire il verbo avere e il verbo essere, detti ausiliarii perchè ci serviamo del loro ajuto a far ciò. Il verbo avere dinota possedimento di che che sia; e questo che che sia non appartiene punto all'essenza del possessore, anzi d'ordinario è fuori di lui. Al contrario il verbo essere dinota l'intima connessione di che che sia con la natura stessa del possessore e col proprio esser di lui. Ora è da considerarsi che i verbi esprimono bensi tutti un'azione, ma non tutti l'esprimono della stessa natura. L'azione espressa da essi è di due maniere : o partesi, e va (o almeno può andare) a cader su ciò che è fuori dell'operante : o da lui è inseparabile. Nella formazione dei detti tempi in que'verbi ch' esprimono la prima di queste due sorte d'azioni, è da ricorrersi all'ausiliario avere; ed in quelli che n'esprimono la seconda, all' ausiliario essere ; per questa ragione, che ciascuno di questi ausiliarii esprime quello che è consentaneo ed analogo all'azione espressa dal verbo a cui si fa servir di ausiliario.

Segue da ciò, che i verbi attivi, siccome quelli che esprimono tutti un' azione la quale esce da chi-

<sup>(1)</sup> Sono questi il preterito determinato, i due oltrepassati, e il futuro perfetto, o sia il secondo futuro.

la fa, e va a cadere su qualche cosa che suole almen può essere fuori di lui, debbono nella formazione de' tempi sopraddetti armettere l'ausiliario avere, senza eccezione alcuna: laconde intorno a

questi non può avervi nessuna difficoltà.

Ma non è da dirsi lo stesso de' verbi neutri, alcuni de' quali richiedono l'ausiliarlo avere, e ricusano l'ausiliario essere; alcuni richiedono questo, e ricusano quello; ed alcuni ammettono non meno l' uno che l'altro. Fu già osservato da' grammatici avervi due fatte di verbi neutri : l' una è di quelli ch'essi denominano assoluti, e ch'io piuttosto chiamerei neutri perfetti: l'azione dinotata da tali neutri restasi tutta quanta in colui che la fa; e però essi non possono ainmettere un quarto caso ne pur tai ciuto : e questi sono que' verbi i quali, giusta l'osservazione che s' è fatta di sopra, ammettono nella formazione de' loro tempi composti l'ausiliario esserc. L'altra fatta di neutri è di quelli ch'io chiamo imperfetti: anche in questi l'azione ch'esprimono restasi in chi la fa, ma non totalmente; dal che avviene che ammettano tali verbi un quarto caso sottintesovi, e talor anche espresso; ond'è che disse

a Dormito hai, bella donna, un breve sonno. »
E perchè l'azione di tali verbi non restasi nell'operante in maniera tale, che non andasse a cadere in sulla cosa che indicherebbe quel quarto caso, se i esprimesse, come si vede hel verso del Petrarca ora addotto, cos fatti verbi richiedono l'ausiliario

avere, come gli attivi.

Addiviene talora che questo quarto caso non ci si ravvisi, e con tutto ciò si adoperi lo stesso aussiliario. Quando dicesi che alcuno dorme, vi s'intende il quarto caso un sonno; ma se si dicesse al contrario che alcuno vezginia; che si può egli soci untedere qui? E nientedimeno nel comporre il presintedere qui? E nientedimeno nel comporre il pre-

LEZ. VI.A DELLO SCHIVERE CON PROPRIETA, 137, terrio determinato (1) di questo verbo dirò ch' egli ha vegghiato, allo stesso modo che s'io dicessi chegli ha dovrnito. Questo verbo è uno di quelli che, a detta del Cinonio, « per loro quarto caso espresso o tacito hanno la propria cosa ch' essi significa-no (2)» Tali verbi esprimono in compendio e lazione, e la cosa medesima che n'è if soggetto. Quando io dico: lungamente ho veggliato stanotte, » io esprimo in compendio che stanotte ho sofferto una lunga vegglia: aduuque il quarto caso c'è, ma mescolato e confuso con l'azione dinotata dal verbo

vegghiare.

A chi non considera ciò, potrà forse parere strano che i tempi composti de' verbi camminare, navigare, volare si formino con l'ausiliario avere, e quelli del verbo andare con l'ausiliario essere. I tre primi dinotano trasferirsi da un luogo ad un altro; e trasferirsi da un luogo ad un altro dinota quest' ultimo ancora : ma la idea espressa da que'tre verbi è più composta che la idea espressa da quest' ultimo ; essendochè, oltre al trasferirsi da un luogo ad un altro, (il che solamente esprime quest' ultimo verbo ) il primo di quelli esprime di più l'adoperarvisi i piedi ; il secondo , la nave; e il terzo, l'ale: e quest' ale , questa nave , questi piedi si trovano mescolati e congiunti con l'azione del trasferirsi dall' uno all' altro luogo; e perciò, a differenza del . verbo andare, questi richieggono ad ausiliario nella formazione de' loro tempi composti il verbo avere per la ragione stessa che lo richiede il verbo ergghiare.

Resta da dirsi di quegli altri neutri, i cui tempi composti si formano ora con l'uno ed ora con l'altro de' due ausiliarii.

<sup>(1)</sup> Accennasi questo tempo solo per cagione di brevità. Lo stesso dicasi degli altri tempi composti.

<sup>(2)</sup> Tratt. de' verbi, facc. 102. Ediz. di Ferr. in 4.

Questo per lo più avviene, se mal non mi appongo, perch' essi talora sono neutri perfetti, e talora no, secondo il vario senso in cui sono adoperati. Fuggire, per cagione d'esempio, alcuna volta significa sparire : e in questo senso , essendo del novero de neutri perfetti, riceve l'ausiliario esscre; e però disse il Boccaccio; « ogni stella era già dalle parti d'oriente fuggita (1): » e alcuna volta vale evitare il nemico , il pericolo , ec.; ed in questo significato appartenendo a' neutri imperfetti , a que' neutri, voglio dire, ch' esprimono insieme con l'azione anche il quarto caso intesovi, se ne sogliono formare i tempi composti con l'ausiliario avere; ond'è che disse lo stesso Boccaccio: « Avendo Roberto un pezzo fuggito, e colui non cessando di seguitarlo, ee. (2) »

Nientedineno non deesi aver ciò per uma regola da' nostri autori osservata sempre. Trovansi formati da loro que' tempi in parecchi verbi di questa sorta, anche qualora sono adoperati nel medesimo sento, talvolta con l'uno e talvolta con l'altro de'due ausiliarii, io penso per questo, che or s'è considerata la sola solissima azione dinotata da essi, ed ora s'è posto mente altresì a quel quarto caso taciuto, il qual trovasi nella detta azione compreso. Perciò disse il Boccaccio: « Quivi, poichè alcun di dimorati fitorno (3); » e Giovanni Villanii « non avevo dimorato in Firenze che quattro mesi (4). »

Alcuna difficoltà incontrasi ancora nel comporre i detti tempi de' verbi neutri passivi. A rimoverla , se non del tutto , almeno in parte , è da considerarsi la forza delle particelle mi, ti, si, ci, ci, ci, ci-c'entrano nella formazione di tali verbi. Si sogliono

<sup>(1)</sup> Giornata V. Proemio. (2) Giornata VII. num. 8.

<sup>(3)</sup> Giornata II. Novella 3. (4) Lib. IX. Cap. 74.

LEZ. VI.a DELLO SCRIVERE CON PROPRIETA'. 150 riguardar queste particelle come terzo e quarto caso ancor esse de' pronomi io, tu e se : ad ogni modo « esse, qualora si riferiscono alla persona stessa che fa l'azione, hanno una forza che è loro particolare, quella cioè di trasformare il verbo di attivo in neutro passivo; la qual forza non possono avere i detti pronomi. Se dico: « io fabbrico una casa , » in questa frase il verbo che adopero è attivo; e attivo esso resta ancora, se dico: « io fabbrico una casa a me, » chè l'aggiunta di quell'a me non cangia punto la sua natura ; e però nel suo preterito determinato io dovrò dire: ho fabbricata una casa à me, come direi ho fabbricata una easa a te a lui, ec. Ma se in vece del pronome a me io surrogo la particella mi, questa, quando si riferisca a chi fa l'azione, ha la virtù di trasformare quel verbo in neutro passivo; e in tal caso io non dirò io mi ho fabbricata, ma io mi son fabbricato una casa. Or da che mai deriva? Da questo, credo io, che la mia mente è indotta dalla detta particola a tener lo sguardo affisato in me. Quando dico « io fabbrico una casa, » la mia mente rivolge lo sguardo da me alla casa; ma quando dico « io mi fabbrico una casa, » quella particella mi è di tanta efficacia, che arresta lo sguardo della mente in me ; alla casa essa appena sogguarda: sono io l'oggetto che essa contempla, le sono davanti pur io ; e l'ausiliario esscre è molto più proprio che l'altro ad esprimere ciò. Ma quando io dico « ho fabbricata una casa a me, » la mia mente volge lo sguardo da me alla casa, e questa ne diventa l'oggetto principale; e il verbo è allora del novero degli attivi (1). Nè

<sup>(1)</sup> Pourebbe dire taluno: e se io trasportando quel terzo caso a me, il facessi precedere al verbo, non farebbe ancor esso il medesimo ufficio, che la predetta particola? No; imperciocefie l'ordine nauvale delle parole richiede che a quel terzo caso debba pre-

vale che io poi con soggiungere a me riconduca a me stesso l'effetto di quell'azione : quest'azione è già consumata, nè si può più togliere al verbo la sua natura di attivo.

Ma non potremmo noi forse considerare le dette particelle come puri sinonimi di quei pronomi, e adoperarvi l'ausiliario avere auche con esse? Certo potremmo; e fecelo anche Gio: Villani allora quando egli disse che don Giacomo d'Aragona dopo la morte di suo fratello s' avea fatto coronar egli re di Sicilia. E qualche altro esempio trovasene eziandio nell' Ameto del Boccaccio. Ma questi esempii sono sl rari ne'buoni scrittori, che non debbono farci punto

invogliare di seguitarli.

Queste medesime particelle s'uniscono talvolta ad alcuni verbi per dare all'espressione più di risalto e di leggiadria. Sebbene quando sono adoperate in questo modo si sogliano considerare come puri riempitivi , hanno tuttavia la forza di fare che i verbi, a' quali si uniscono, rifiutino l'ausiliario avere, che sarebbe lor proprio; per ricevere l'ausiliario esscre. Così, quantunque dicasi « io ho dormito tutta la notte, tu hai mangiato un intero pollo, colui ha giocate tutto il suo, si dovrà dire, quanto ci si mettono le dette particole: io mi sono dormito tutti la notte, tu ti sei mangiato un intero pollo, colui s'è giocato tutto il suo (1); » e peccherebbe contro alla proprictà della favella chi facesse diversamente.

Ritiene la stessa proprietà la particella si anche

cedere il verbo col suo accusativo; e però in qualunque sito si collocasse , la mente il rapporterebbe sempre nel proprio suo luogo.

(1) Parimente dirò « tu hai fatto torto a te stesso , » oppure « ti sei fatto torto tu stesso; » « voi avete disonorato voi medesimi, n ovvero « vi siete disonorati voi medesimi, ec. »

LEZ. VI.A DELLO SCIVERE CON PROPRIETA.' 1/41 quando essa preponesì a que' verbi che noi rendiamo impersonali mediante la giunta della medesima. Quantunque i verbi udre, pensore, credere, ed alti senza numero, anmetano ne' loro tempi composti l'ausiliario acere, nientedimeno quando si fanno impersonali con anteporvi la detta particola, se ne fornano que' tempi con l'ausiliario escre, dicendosi s' è udito, s' era pensato, si sarà credita.

In proposito di verbi, anche questo è da avvertirsi nella composizione delle frasi, che quando accade di collocare più verbi, la cui azione vada a cader sopra la cosa stessa, s'essi ricevono tutti il medesimo caso, noi li possiam mettere immediatamente l'un dietro all'altro, cd appresso apporvi il loro caso comune: laonde io favellerò propriamente dicendo che il nemico cinse e prese d'assalto la ròcca; ma questo non si potrebbe fare qualora un di que'verbi richiedesse un caso, e un altro verbo un altro caso differente: ond' è che con poca proprietà favellerei, s' io dicessi che il nemico cinse e diede l' assalto alla ròcca; perciocchè, così dicendo, verrei a dare il terzo caso anche al verbo cinse, il quale richiede non il terzo, ma il quarto, ovvero a lasciar senza caso il detto verbo, che pur lo richiede. Quando ciò accade, si dee segregare l'un verbo dall'altro, e dare a ciascuno il easo ch'esso ricerca ; e pereiò nell'esempio or addotto io dovrò dire : cinse la rocca , e le diede l'assalto (1).

E un'altra cosa è da osservarsi, oltr'à questa; cioè che non sieno essi posti uno all'infinito ed un

<sup>(1)</sup> Mi ha indotto a dare à giovani questo avvertimento l'essermi imbatuto in qualcho scrittore (e non de più trascurati), il quale non ebbe sempre questa avvertenza. Non l'ebbe ne pure il Chiabrera allorabé disse: « Ho dato ordine, ovvero disordinatu molte delte mie ciancie, » Chiab, lett. 35. (Ediz. di Gen. 1820).

altro al soggiuntivo; e percio male favellerei s'io dicessi: a ti prego d'invigilare sopra la condotta di colui, e che tu mi riferisca s' egit ben o mal eseguisce i doveri suoi; » avvegnache io metterei l'ano all' infinito e l'altro al soggiuntivo due verbi subordinati entrambi al verbo principale io ti prego i il che verrebbe a rendere irregolare ed impropria la mia locuione. A favellar regolarmente e propriamente io dovrò dire: ti prego d'invigilare e di riferirmi, o pure ti prego che tu invigili e mi riferiro.

E qualora in un periodo, composto di più membri, il verbo d'uno de'membri è dipendente dal · verbo di un altro dei detti membri, vuolsi serbare ne' tempi e ne' modi loro quella corrispondenza che è richiesta dal mutuo loro collegamento; e però non leggermente peccherebbe contro alla proprietà del dire quegli che nol facesse. E certo nol fece il Chiabrera in quella delle sue lettere (1), in cui si legge: « se con la ricreazione non ho alcuna faccenda che mi vaglia per negozio, tutto mi sarebbe con rincrescimento a lungo andare ; » dove malamente si fa corrispondere con ho ( tempo presente del modo indicativo) sarebbe (tempo passato imperfetto del modo soggiuntivo ). La proprietà del favellare avrebbe richiesto che si fosse detto o « s'io non avessi alcuna faccenda ec., tutto mi sarebbe con rincrescimento : » ovvero « se non ho alcuna faccenda ec., tutto mi è con rincrescimento. »

Anche nell'uso di certe particelle, destinate a mosture la relazione che le diverse parti del discorso hanno l'una con l'altra, è necessaria molta attenzione, per non peccare contro alla proprietà del dire. Voi favellerete bene, per esempio, dicendo: « tanto io considero un rom povero il quale dà in eleuosina due bajocchi, quanto un um ricco

<sup>(1)</sup> Lett. 65. (Ediz. di Genova 1829).

LE. VI.A DELLO SCALVERE CON PROPERETA'. 145
il qual dia due scudi. » E mal favellerebbe chi di
cesse: « Lanto il povero il quale dà due bajocchi,
eĥe il ricco il qual dia due scudi (1); » perciocche la particella tanto; quando è adoperata nel
senso che ha qui, richiede la corrispondenza non
della parola che, ma della particola quanto.

Ma întorno all'uso che decsi fare di queste particelle sarebbe qui cosa inutile intertenervi; chè parecchi grammatici n'hanno già trattato diffusamente. Ulite vi sarà sopra di ogni altro il Cinonio con
le addizioni giudiziosissime del Lamberti. 1o credo
che a' giovami la lettura di così fatti libri sia necessaria: i vi s' imparano le regole del ben' favellare;
ed ivi altresi s'apprende e come quando ci possiamo
far lecito di scostarcene pure alquanto; siccome non
rade volte, per maggior eleganza, hanno fatto i

più chiari scrittori di nostra favella.

Se la formazione della lingua fosse stata opera di filosofi, questo non sarebbe accaduto mai; essendochè noi l'avremmo ricevuta da loro affatto conforme alla natura ed al collegamento delle idee, e per conseguente regolarissima: ma essa formata fu dal popolo molto prima che ci fosser filosofi; e il popolo non sale all'analisi delle idee: egli parla secondo che sente ; e , purchè vengagli fatto di manifestare i sentimenti suoi, non curasi più che tanto del modo ch'egli tiene in far ciò. Irregolare ha quindi dovuto essere necessariamente da principio la lingua, irregolare assai: ma intorno ad essa essendosi travagliati dipoi coltissimi ingegni, posero questi grandissimo studio nel conformarla al tenor delle idee, e conseguentemente renderla regolare ; malagevole impresa, perciocch' essa avea preso già

In questa locuzione impropria è caduto alcuna volta anche qualche buono scrittore; ma i buoni scrittori non furono esenti da qualche rimprovero nè pur essi.

consistenza da lungo tempo. Oltre di che non si sarebbe potuto far questo compiutamente senza toglierle certe grazie native che non erano punto conciliabili con la sua regolarità. Queste principalmente le furono conservate; e perchè conferivano, e non poco , (fors' anche per la singolarità loro ) alla bellezza e leggiadria del dire, si riguardarono come proprie della lingua ancor esse, si tennero in pregio, e si denominarono vezzi, eleganze, bei modi di favellare. Ma questi bei modi, questi vezzi, queste eleganze sono cosa delicatissima; e il saperne far uso opportunamente non è da tutti. Usate non a tempo e con troppo studio, diventano leziosaggini, c rendono lo stile affettato e stucchevole (1): laonde, se voi seguirete il mio consiglio, non ammettercte ne'vostri scritti se non quelle che spontancamente vi cadano dalla penna, direi quasi, senza che ve'l sappiate.

Ma egli è tempo oramai di volgere il dir nostro all'ultima delle tre cose, nelle quali principalmente io fo consistere la proprietà del favellare, cioè al convenevole collocamento delle parole.

In quelle lingue, i cui nomi hannio in tutti i lor casi la medesima desinera, lo scrittore ha benat qualche libertà nel collocare per entro al periodo le voci piuttosto in un luogo che in un altro per renderlo più grato all'orecchio; ma questa liberta è assai limitata. Debbono per lo più le parole esservi disposte a un di presso secondo l'ordine naturale delle idee, per evitare quella oscurità e confusione che he potrebbe derivare, se si facesse altramente. Di questo novero è la lingua nostra; e però a qued modo semplice e schietto, siccome il più accomedato alla natura sun, s'attennero nello servieve le

<sup>(1)</sup> Se il loro altettamento sa dimenticar facilmente la irregolarità della locuzione, ben essa si scopre tutta, dove al contrario giungano a recar sazietà.

LEZ. VI.a DELLO SCRIVERE CON PROPRIETA'. 145 opere loro gli autori del secolo decimoquarto, ad eccezione del solo Boccaccio. Proposesi egli di dare ne' suoi scritti alla lingua con una più libera trasposizione delle parole un andamento più maestoso; e ne consegui fino ad un certo segno l'intento : ma con ciò venne a toglierle quel non so che di verecondo e d'ingenuo che piace tanto ne' Villani, in Dino Compagni, in fra Bartolomeo, nel Cavalca e nel Pas avanti. Laonde, quantunque abbia quello eloquente scrittore serbata tutta le proprietà nell'uso delle voci e de' modi del dire, non la serbò tuttavía così bene, com' essi, nella giacitura delle parole, poco negli scritti suoi confacevole alla natura e al carattere della lingua: per la qual cosa, se fosse lecito dir questo d'uno de'primi luminari di nostra favella, io m'arrischierei di affermare ch'egli scrisse, per questo conto, men propriamente che non fecero essi-

Nel collocare con proprietà le parole piuttosto in questo luogo che in quello vuolsi sopra tutto por, mente alla maggiore o minor importanza di ciò che hassi ad esprimere. Potrebbesi definire il discorso la pittura dei nostri pensieri: e siccome nel dipingere non è cosa indifferente il collocare i diversi personaggi o in questo o in quel sito; così nè pure nel favellare può essere indifferente il dispor nel periodo piuttosto in un modo che in un altro le idee, le quali sono i personaggi di questa sorta di

dipintura.

Non essendo le idee importanti tutte egualment , egli è chiaro che i termini i quali ne dinotano le più importanti debbono essere collocati ne' luoghi della frase dor' esse fanno miaggiore spicco , allo stesso modo che ne' dipinti quelle persone che ivi debbono fare maggior comparsa che l'altre. Alle idee più importanti i daro il nome di principali , alle altre di secondarie. Si sogliono collocare le voci esprimenti le idee principali ne' llogali in cui fassi

Согояво.

un poco di pausa; ed è ben ragione che sien presentate alla mente le ideo principali in quel luogo dov' essa posasi alquanto, acciocchè queste ravvisate frettolosamente che le sccondarie, possano farvi, siccome debbono, più forte impressione. Nelle seguenti parole; « hai tu fatta la tal cosa? » cercasi se la cosa sia fatta o no; e l' idca principale sta nell'essere o non essere fatta. E in queste altre; « hai fatta tu la tal cosa?» cercasi non se la cosa sia fatta, ma chi la fece ; e l'idea principale è dinotata dal pronome tu. È però nel primo caso a favellar propriamente avrò a dire l'hai tu fatta, stantechè la pausa si fa sulla voce fatta, dalla quale è accennata l'idea principale; e nel secondo caso, volendo favellar propriamente, io dovrò dir l'hai fatta tu, perchè la pausa fassi su quel pronome tu, e l'idea principale è indicata da esso. E parimente, per la ragione stessa, quegli che n'è richiesto dovrà nel primo caso rispondere : io l' ho fatta, o pure io non l' ho fatta; e nel secondo l'ho fatta, o pure non l'ho fatta, io; essendoche principale diviene allora l'idea secondaria, e secondaria la principale.

Vero è non pertanto che nel collociamento delle parole una certa libertà dee essere nonceduta; essendochè giova talora il lasciar tra la folla delle idee secondarte qualcuna altresi delle principali; se non fossè per altra cagione, per evitare una sovrechia regolarità nell' andamento de' périodi; a la quale; rendendoli troppo uniformi, verrebbe a scemar quel diletto ch'essi recano al lettore con la varietà loro: ad ogni modo non è mai da perdersi di veduta il fina principale, che dee essere quello di dispor le parole per entro alla frase en le modo più consentaneo alla natura delle idee; che da questo altresi.

dipende la proprietà del favellare.

Impropria è poi, pare a me, quella maniera che fu tenuta, e si tiene ancora oggidi eziandio da molti stessi Toscani, di collocare il secondo caso

LEZ. VI.a DELLO SCRIVERE CON PROPRIETA'. 147 de' pronomi egli ed ella tra un nome ed il suo articolo, con dir, per esempio, i di lui vizii, le di lei virtà. L'articolo dee stare naturalmente congiunto col suo nome, essendo suo ufficio il renderlo determinato: e perciò ne dee essere inseparabile: dal che segue che s' abbia a riguardar come cosa irregolare il separarnelo; e quindi è che sogliono i più accurati scrittori pospor que' pronomi al nome dal quale essi dipendono. Si possono bensì collocar tra l'articolo c'I nome le voci costui , costei e loro ; essendochè, per una certa proprietà della lingua . si considerano come se facessero, parte in qualche modo ancor esse del nome a cui appartengono; e per questa ragione se ne sopprime il segnacaso: ond'è che disse il Villani al costui tempo (1), e non già al di lui tempo, con tutto che, se avesse posposto il pronome al nome, avrebbe dovuto dire al tempo di costui senza sopprimervi il segnacaso. Parimente disse il Boccaccio dal costei viso (2), e non già dal di costei viso : bensì disse il PETRARCA nel bel viso di costei (3), con apporvi il segnacaso, perchè il pronome era dopo il nome.

Ma niuna cosa nella giacitura delle parole merita, per quanto a nie sembin, magior attenzione che il collocar gli addiettivi o prima o dopo de'lor sostantivi. A parlare, con fondamanto di ciò, io stimo che sia da considerarsi e l'origine e l'ufficio

e degli uni e degli altri.

Non havvi sostanza veruna, la quale accompagnata non sia da'suoi attributi. Di questi altri le sono essenziali ed altri accidentali. A dinotare e le sostanze e gli attributi è destinata quella parte del discorso che domandasi nome; e questo, come voi già sapete; dividesi in sostantivo e in addiettivo.

(3) Son. 10.

<sup>(1)</sup> Gio. Vill. lib. II. cap. 16. (2) Amet.o 52 a tergo. Ediz. 1521.

L'ufficio del sostantivo è quello di dinotar le sostanze (dond' esso trasse la propria denominazione). e l'afficio dell'addicttivo quello di dinotare tanto gli attributi essenziali , quanto gli accidentali : ma convien far questa distinzione, che quando esso dinota gli essenziali si chiama epiteto, e quando dinota gli accidentali si domanda aggiunto. Ora è da osservarsi che gli epitcti si sogliono d'ordinario preporre a' lor sostantivi , spezialmente allorchè questi sono preceduti dall' articolo (1); e al contrario posporre gli aggiunti; di che io crederei che la ragione potesse essere quella che or addurro. Le sost inze si recano davanti alla mente vestite de' loro attributi essenziali; e questi lor vestimenti sono ciò ch' esse hanno di più appariscente : esse ne stanno come avvolte dentro (2). Si presentano questi adunque i primi alla mente dello scrittore ; e per ciò quando l'addiettivo sta in forza d'epiteto, egli suole anteporlo al sostantivo. Per contrario egli suole posporlo quando l'addiettivo sta in forza di aggiunto; perciocchè questo esprime un attributo accidentale, vale a dire un accidental modo di essere della sostanza; e. l' uomo pensa prima alla cosa, e poi al modo di essere che le si appicca accidentalmente. Io per tanto, volendo parlar propriamente, dirò: a la bianca neve copre ormai le nostre colline; » e al contrario: « l'acqua calda stempera lo stomaco; » nè molto propriamente favellerei , se all'opposto io dicessi : la neve bianca e

<sup>(1)</sup> Il nome per sè medesimo accenna la cosa indeterminatamente. Appartiene all'articolo il turala fiori della massa generale, per presentar alla mente essa sola. Allora è concepita da noi più distintamente; e però con più di previsione distinguesi allora la natura degli attributti.

<sup>(2)</sup> Il latino substantia viene dal verbo substare, star sotto,

LEZ. VI.a DELLO SCIVERE CON PROPRIETA'. 14Q la cald' acqua. Or perchè ciò? Certamente per questo, che l'esser bianca è attributo essenzial della neve, e però quell'addiettivo bianca ivi sta per epiteto; dove che l'esser calda è attributo accidentale dell'acqua, e l'addiettivo calda vi ci sta per aggiunto. Ed è da notarsi, che se l'addicttivo s'adopera come epiteto, non vi sottintende nulla; perciocchè, esprimendo esso un attributo il quale non può non esserci ; l'esprime assolutamente; ma s'esso si adopera come aggiunto, perchè in questo caso esprime un attributo accidentale, vale a dire un attributo che può esserci o non esserci l'esprime condizionatamente, cioè con presupporre ch'esso vi sia : e però vi s' intende sempre qualche altra parola che dinoti la condizione. Così, negli esempii addotti testè, come ho detto la bianca neve, ho detto tutto, nè altro ci si può sottintendere : ma allorachè io dico l'acqua calda, vi si sottintendono le voei quando i; essendo che ad esprimer la cosa compiutamente avrei dovuto dire : quando è calda. Dal che si vede che il proprio luogo dell' addiettivo, allorchè sta per aggiunto, è dietro al sostantivo.

Si pospone tultavia l'epiteto al suo sostantivo ancor esso, qualora vuolsi innalzar l'attributo ad un' grado assui emineute, e farlo peculiar distintivo della sostanza a cui appartiene; ma in questo caso gli si prepene l'articolo, l'ufficio del quale è di rendèr particolare la cosa di cui si parla. Così dicesi Alessandro ti grande, Lorenzo il magnifico, Filippo il belto. Trasportasi in questo caso l'epiteto nel luogo della fusse dovè è la parsa, per fare che

maggiormente vi spiechi un tale attributo.

Aceade per altro il più delle volte che pochissimo importi il considerare se l'attributo della cosa di cui si favella le sia o essenziale ovvero accidentale; e per-conseguente se l'addiettivo debba fare l'ufficio o di epiteto o pure di aggiunto (massime allora che il sostantivo non è preceduto dall'articolo, e

ma o dalla particola uno , o da nessuna affatto ) : in questo caso starà nell'arbitrio dello scrittore l'anteporlo o il posporlo al suo sostantivo, secondo che meglio a lui torna. Però lo pospose il Boccaccio allorchè disse: « Quest'orridó cominciamento vi fia non altrimenti che a'camminanti una montagna aspra ed erta; » e l'antepose il Sacchetti in questo passo: « Di generoso e gentile animo fu il re Federico; » e il Petrarca lo collocò in ambedue le maniere nel verso seguente :

« Un Lauro verde , una gentil Colonna. »

Ma egli è tempo ormai di porfine al mio ragionasa. Poco, egregii Giovani, poco è quello che nella presente lezione ho potuto dirvi sopra un argomento che richiederebbe assai più di tempo ad essere convenevolmente trattato; con tutto ciò anche da questo poco voi potrete forse raccor qual? che frutto. Due cose a voi convien fare, se mettervi volete in istato di espor propri mente i vostri concetti. La prima si è di darvi con uno studio indefesso alla lettura di quelle auree scritture, in cui questa bella dote della proprietà del dire serbasi da per tutto mirabilmente; e la seconda di avvezzarvi per tempo a ben analizzare le vostre idee, a badar bene alla loro natura, al loro collegamento, e all' ordine in cui debbon essere disposte, acciocchè le une porgano luce alle altre-

A queste avete a tenere affisato lo sguardo e nella scelta delle parole, e nella unione loro, e nella loro collocazione. Se voi tutto ciò farete, gli scritti vostri non mancheranno della prerogativa la quale, anche sola, basterebbe per avventura a far salire in riputazione le vostre penne.

Ma il far tutto ciò è poi cosa si agevole, come par che se'l credano molti de' giovani a de' giorni nostri ? Così non pensava certamente il gran Venosino, il quale ebbe a dire, che

# « Chi studiasi nel corso ire alla meta

Molto sostenne e fatico (1). »

Molto faticare e molto sostenere a voi dunque conviene, Giovani prestantissimi, se giunger volete a quella meta, alla quale si nobilmente e con tanta lode rivolti avete gli animi vostri. (\*)

(1) Pagnini , Le Saure e le Epistole di Q. Orazio Flacco.

## (\*) DICHIARAZIONE DELL' AUTORE

Fin dall'anuo 1821 il chiarissimo Professore Gio. Battiata Miccolini avea composta una Lezione intorno alla propriedi in fatto di lingua, la quale in quell'anno fu detta da lui nella pubblica Adunsaza truttasi dagli Accademici della Crusca nel di 11 di settembre. Trovasi questa nel secondo volume degli Atti della detta I. R. Accademia, il quale fu impresso insieme col terzo inell'anno 1839.

Questi due volumi pervennero a me soltanto pochi di prima ch'i o fossi assulito da una gravissima molattia, la qual mi condusse quasi al sepolero. Essa fu lunghissima, e più lunga aucora ne fu la convalescenza; durante la quale mu è stata dal medico instructer examido la più piccola applicazione; di modo che non ebbi la opportunità di aprire i detti volumi se non questi ultimi ciorni.

voltant se more than to come good met a Legione di lui quando mi vanje ni serio di serio sullo stesso regionetto, come feci nel prossimo autumo passato, uma Legione alla mia matiera, a becuelto de Giovani studiosi di nosta lingua; e questa era già hell' e stampata, quando nel volgrer i volumi dell' Atti dell' Accademia mi avvenni in media di lui.

Quantinsque le scope dell'uno e dell'altro di noi sia diverso; perciocci egi si prefisce di rappresentare intorno alla proprietta della lingua i suoi filosofici prusamenti ad nomini dottissimi, e di odi esporne i eme considerzioni grammaticali a giovani bisconoi d'istratzione; ad oggi modo, se io dell'egregio componimento di lui aresse avuta contezza, nonavrei ommesso di farne menzione: dove mi fosse venuto in acconcio; anzi me ne savie gioristo, per-conradidare alcuna cosa assertar da me con quanto fosse stato ossovato da un filosofo e da un lettersto di quella fatta; l'a qual cosa ho cre-

## LEZIONE SETTIMA

#### DIFESA DELLO SCRIVERE CON PUREZZA

Gran cosa è questa, che gli uomini, i quali ha l' Autore della natura fra tutti gli animali con singolar privilegio forniti della ragione, al lume di cui è loro dato di scorgere il vero , preferiscano follemente a questa bella figlia dell'intelletto le illusioni d' una fallace immaginativa, la quale li avvolge in perniziosissimi errori. Di qua nascono i lor dispareri, di qua i lor dissidii, e le dispute e le guerre ch' essi l'un all'altro si fanno, massime nel fatto della letteratura : ostinatissime guerre , delle quali sono pieni i nostri libri, e di cui riboceano i nostri giornali; non avendovi assurdo che ivi non sia sostenuto, e che non trovi in que' che li leggono i suoi partigiani. Di uno di tali assurdi è mio intendimento di ragionare al presente; perciocch' esso mi sembra tale, che porti il pregio di trattenervisi alquanto sopra.

Se qua venisse qualcuno, ed a voi dicesse: Signori, non vi pigliate verun pensiero della mondezza de vostri vestiti, imperciocche tanto da più sarete tenuti, quanto sarà minore la cura che avrete della nettezza de panni cha avete indosso; e se vi presenterete ad una nobile adunanza con ischizzi di

duto hene di dover qui accennare, acciocche sarpiano i lettori da che è proceduto che in tutto questo mio scritto non trovasi mai mentovata l'eccellente Lezione di quel celchre Professore.

P. S. Vengo pra avvertito che la sopraccennata Lezione trovasi anche tra le Prose del medesimo Autore stampate dal Patti nel 1811; ed è una delle mie ornanissioni le più inescussibili il non esseruni mai informato che fosse alle stampe, quel fibro. LEZ. VII. 2 DIFESA DELLO SCRIVERE CON PUREZZA. 1:53 fango sopra il vestito, e con la lordura-del tubacco che vi cola dal naso, voi sarete più ben accoti; che se vi ci recaste deccuti e puliti; se costui, di-co, vi tenesse un così fatto discorso, che direste di lui? Certo, a giudicarne anche benignamente, terreste per fermo ch' egli si trova in un errore il più bestiule del mondo.

E pur questo vi dicono afenin non già del vestito delle vostre persone, ma di quello dei vostri pensieri, che è quanto a dire della favella vostra: chè hen sapete essere la favella, per certo modo di dire, il vestito de'nostri pensieri. Costoro sostengono questo grandissimo assurdo, che la pulizia della favella si opponga, alla naturalezza del dire, e renda le nostre scritture stentate, fredde, oscure, e senza armonfa. È per tanto fineta purità della liagua, secondo essi, un vizio j e du ntal visio è da loro.

denominato per ischerno purismo.

A questo purismo attribuiscono essi i difetti or mentovati , perchè li trovano in molte scritture di quelli che pura nelle loro carte serbarono la favella. Che tali difetti si trovino in esse effettivamente, io ne convengo senza difficoltà ; ma dico che non per questo dee esserne accagionata la purità della lingua. Se derivassero di là, egli è manifesto che la prosa di tutti quelli che serissero nella nostra lingua purgatamente, e sono per conseguenza messi da costoro nel novero de' puristi, dovrebbe aver tutti que' difetti che sono da loro imputati al purisma. Ed essendo stati scrittori di molta purezza nel secolo quattordicesimo il Passavanti, il Cavalca, fra Bartolomeo da S. Concordio e Giovanni Villani; nel secolo decimosesto il Macchiavelli , il Ciambullari , il Celli , il Firenzuola e il Davanzati ; e nel secolo decimosettimo il Galilei (1), Daniello Barto-

<sup>(1)</sup> Il Galilei, oltre alla gloria di essere stato, almeno fra gl' Italiani, il padre della vera filosofia,

li , Paolo Segneri e Francesco Redi , avranno ad essere per conseguente le loro scritture deboli, oscure, stentate, fredde, e piene di quegli altri difetti i quali inevitabilmente derivano, secondo essi, da questo maledetto purismo. Ditemi di grazia, si-. gnori mici, giudicate voi stentata ed oscura, per cagione d'esempio, la prosa d'un Cavalca e d'un Passavanti? priva di nerbo quella d' un Macchiavelli e d'un Davanzati? priva di vivacità e d'armonía quella d' un Bartoli ? privo di calore e di forza il Quaresimale del Segneri? privi di naturalezza e di venustà gli scritti del Redi? Me ne rimetto a voi stessi.

Ma io vo ancora più avanti. Se la purità della lingua è vizio, come voi dite, dunque sarà virtu la sua impurità, e il suo imbrattamento di locuzioni stranière le sara di splendore. Per conseguente quegli che avrà nelle carte sue maggiormente insozzata la lingua propija di broda forestiera, quegli sarà scrittor più nobile e più luminoso. Sono per tanto i nostri predecessori degni di scusa se la loro prosa è stentata , languida , oscura , fredda , svenevole : essi ancora non conoscevano l'arte di togliere dalla scrittura sì brutte magagne. Lodato sia il cielo, che finalmente s'è discoperto il vero modo di dare al dir nostro e chiarezza e forza e armonia e grazia

ebbe anche il merito di non lasciarsi trascinare dalla corrente in quel tempo in cui maggiormente prevaleva la corruzione del gusto negli altri scrittori suoi 🍩 temporanci. Seguirono l'esempio del maestro Vincenzo Viviani , Evangelista Torricclli , Benedetto Castelli , e gli altri discepoli suoi ; e questi debbono essere riguardati come i primi ristoratori della favella turpemente viziata dai Marineschi è dagli altri di quella nefunda scuola con le loro stravaganti metafore, e con altre brutture di cui l'aveano infettata. Ed ecco un altro titolo che quel grand'uomo e i seguaci di lui hanno al'a nostra riconoscenza.

LEZ. VII.ª DIFESA DELLO SCINVERE CON PEREZZA. 155
e calore quanto si vuole: basta, a do tenere tutto
questo, imbrodolar nelle nostre carte ben bene la
nativa favella. di frasi venuteci dalla Scinna, dal-Tamigi e dal Danubio. Peccato che non e is metta
anche un po' di Svezzese e di Russo, per renderla
ancora più nobile e dignitosal Ma egli è da sperare
che sien per far questo i posteri nostri; chè alla
fine egli è bene lasçiare anche ad essi una porzione

di cotal gloria. Ora , lasciando io da parte gli scherzi, ed internandomi maggiormente in questa ricerca, passo ad indagare donde realmente derivino gli accennati difetti. Ha la natura nel formare gli uomini date loro disposizioni diverse: a costui ha conceduto un perspicace intelletto, a colui una vivace immaginativa, ad uno un sentimento squisito, ad un altro un orecchio di gran finezza; e dicasi lo stesso d'altre loro prerogative. Di qua egli avviene che alcuno concepirà le cose chiarissimamente, e quindi le esprimerà con ugual chiarezza; altri le vedrà dentro della sua mente dipinte dalla fantasia con vivi colori, e però le rappresenterà con non minor vivacità nelle proprie carte : taluno ne proverà nell'immaginarle un sentimento gagliardo, e però le esprimerà negli scritti suoi con molto calore; e alcun altro rimarrà offeso dalla più piccola asprezza de' suoni, e perciò nella prosa sua serberà un'armonía molto grata all' orecchio. Al contrario quegli che mancherà o dell' una o dell'altra di tali doti, non perà comunicare alla sua scrittura la bella qualità che deriva dal prezioso dono che a lui pegato ha la natura: e di qui nasce che stentata ed oscura sia la prosa di uno scrittore; languida e fredda quella di un altro : floscia e snervata quella d'un terzo; e quella d' un quarto aspra , e priva di quell' armonía che tanto riesce aggradevole ad un delicato orecchio : dal che apparisce evidentemente essere a torto imputate alla purezza della favella così fatte

essa.

Avendo io e purgata la pulizia del dire dalla brutta imputazione datale da'suoi biasimatori, e mostrato donde derivino que difetti che ad essa erano stati da loro indebitamente attribuiti, non contento ancora di questo, farò in oltre vedere che la purità della lingua , lungi dall'essere alle nostre scritture di pregiudizio, è al contrario ad esse di giovamento.

Hanno le nazioni formata la propria lingua di que' vocaboli e di que'modi di favellare che più si affacevano ad esse, siccome quelli ch' erano i più acconci ad esprimere i pensamenti loro con chiarezza e con precisione; ma con l'andare del tempo se ne sono introdotti e mescolati moltissimi ancora d'altre nazioni., le quali erano in commercio con esse. Ora ciascuna nazione ha un carattere suo proprio, e quindi una maniera di pensare alquanto differente da quella dell'altre nazioni; e per conseguente quelle voci e quelle locuzioni, che acconcissime sono ad esprimere i pensamenti suoi , saranno men valevoli ad esprimere quelli dell' altre. Che si fa dunque nel surrogare alle voci ed alle locuzioni nostrali le forestiere? Si sostituiscono alle più le men valevoli (1). È per tanto giovevole alle nostre scritture: la purità della lingua, la quale ed esclude le voci e le locuzioni meno acconce a ben

<sup>(1)</sup> Accade in certo modo anche delle parole 📸 che addiviene degli abiti. Siccome il vestito che tu pigli dal rigattiere non s'adatta mai si bene al tuo disso come quello che fu tagliato dal sarto espressamente per te, cost la voce o la locuzione che tu accatti da un' altra lingua : non s' acconcia mai a ciò , che tu vuoi esprimere, tanto perfettamente quanto la voca o la locuzione che destinata gli fu nella lingua tua propria.

LEZ. VII.<sup>3</sup> DIFESA DELLO SCRIVERE CON PUREZZA. 157 esprimere i nostri concetti, ed ammette in lor vece

quelle che meglio li esprimono:

Diranno forse alcuni, che con eseludere queste. voci e queste locuzioni dalle scritture nostre veniamo a privarci di molti di que' mezzi che pur servirebbono ad esprimere con maggior facilità i nostri pensicri. Ma rispondesi a ciò, che la nostra lingua è sì ricca e di voci e di locuzioni native d'ogni fatta, attissime ad esprimere qual si sia cosa con tutta la naturalezza, con tutta la facilità, con tutta l'energia e con tutto il calore immaginabile , che non ha punto mesticri a far eiò dell'imbratto di vocaboli e di frasi straniere, le quali, come s' è ora accennato, meno aecomodandosi che le nostrali al modo di pensare degl' Italiani, sono assai men atte a tal uopo che le native. Ne scrva di prova quella lettera di Ciecrone a Quinto suo fratello, che fu voltata nel nostro idioma prima dal Facciolati, e poscia dal Cesari. Osservisi quanto più d'energia e di vivezza le ha recato la purgatissima penna dello scrittor veronese, che quella dello scrittor padovano, infetta di modi stranicri (1).

Inoltre potrebbono dire che noi, con mettere molto studio nella purità della lingua mentre scriviano, dividiam la nostra attenzione con notabile pregiudizio delle scritture nostre, e ne prestiamo solo una parte (e forse la minore) al pensiero, per tener l'altra rivolta alle parole. Questo è vero, il confesso, , qualora parlisi di que piccoli scrittori , di cui non è da farsi il menono caso; ma quanto agli scrittori di conto, conoscon eglino molto bene quel che vale il pensiero e quello che vale il pensiero, e quello che vale il pensiero e quello che vale il pensiero e quello che vale al parola, e sanno prestare ed all'uno cd all'altra tutta l' attenzione che ad entrambi è dovuta. Nè a far questo è punto necessario dividerla; imperciochè

<sup>(1)</sup> Il Facciolati scriveva purissimamente la lingua latina, e alquanto barbaramente l'italiana.

si può, auzi si dee, prestarla con gran cura al pensiero infin a tanto che s' adoprano, dirò così, l'incudine ed il martello, e poscia con egual cura alla parola quando tornasi sopra il proprio lavoro con la lima a darci l'ultimo pullinento.

Ora, rimosse queste opposizioni frivole e inconcludenti, io ritorno dond era partito, e adduco una nuova regione, per cui la purezza della favella è giovèvole alle nostre scritture. Essa le rende più venuste allo stesso modo che la nettezza e la pulizia del vestire dà più d'avvenenza ad una bella e leggiadra donna, e dispone quindi il lettore a ricever nell'animo con più di soddisfazione e-di piacere ciò ch'esposto è là dentro, ed a prestarvi più facilmente il suo assenso; perciocche l'uomo è così fatto, che volentieri ascolta quelli il cui favellare più lo diletta, e divien più propenso ad assentire, a quanto essi gli espongono.

Non è da maravigliarsi per tanto se Demostore e Cicerque - cano si gelos della purità della lingua-Ben conoscevano que grand'uommi di quale e quanta importanza ciò fosse ; e perciò vi misero tanta cura, che in leggendo le opere loro restasi in dubbio se più atéase loro a cuore o la pulizia e purezza della favella, o la sceltezza e nobilità dei concetti-

Ma come mai adunque ha potuto addivenire che i nostri nemici del favellare purgato adottassero e sostenessero ostinatamente quella loro si falsa e strana opinione? e da quali aggioni posono esserne stati mossi? Da queste due, s' io mal non m'apponog; di cui la prima (e, secondo ch' io penso, la principale) è, che si sono essi, nella lor giovanezza avvenuti in un tempo in cui dagli scrittori pessimi di que' di era stata la nostra farvella turpemente impattata di locuzioni o straniere, o formate da essi di lor proprio arbitrio: il perchè, avendola eastoro appresa da tali maestri, ne avendo poscia avuto il coraggio di tornare per la seconda volta

LEZ. VII.a DIFESS. DELLO SCAVERE CON PUREZZA. 159
discepoli , e dissimparare, per imparare di nuovo ,
siccome fecero un Eustachio Mafredi e un Clementino Vannetti, ritennero quella foggia di serivere t
a cui s'erano da principio assuefatti; e , per mantenerla in credito, ora si sforzano di persuadere ad
altrui che questo è lo stile da doversi 'tenere da
chi vuol esprimere i persamenti suoi con naturalezza, con energia e con calorei. Al che si potrebbe anche aggiungere, che molto essi amerebbono di vedere che fosse tenuto eziandio dagli gitri
quel modo di scrivere, perciocchè sembra che un
difetto non sia più tale, o almeno sceni di brut-

tezza, quando esso è fatto comune (1).

L'altra cagione, per cui hanno essi in tanto disprezzo la purezza del dire , è il veder certi libri riempiti di forme esquisite di favellare, e tuttavia meschinissimi. Imperciocche ha una fatta di scrittorelli ridicoli, i quali nel leggere i testi di lingua, o nello scartabellare il vocabolario, come s' imbattono in locuzioni che pajono loro alquanto peregrine, se ne innamorano, e, trascrivendole, ne fanno conserva, per ispargerle poi (o bene o mal che ci sticno) nelle loro insulse scritture, avvisandosi di aver a comporre un' opera miracolosa per questo, che vi si troveranno dentro incastrate 'così fatte gioje. E di qua probabilmente deriva che i nostri encomiatori dello scrivere lotolento, già mal disposti contro alla purezza della favella, attribuendo ad essa quell' effetto di cui fu cagione la povertà dell'ingegno dello scrittore, più che mai si sieno detcrminati di sostenere quel loro stravagantissimo errorc. Avrebbono essi dovuto por mente altresì alle opere (chè pur n'abbiamo, c non poche) di que' grandi scrittori che banno alla purità della lingua

<sup>(1)</sup> Quella volpe, la quale avea lasciata la coda nella trappola, per non averne le beffe volea persuadere alle altre di tagliarsi la loro.

accoppiata l'altezza de pensamenti e l'energia dellostile. Ma quando gli uomini si sono fitti nel capo di sostenere un assurdo, vanno in cerca di tutto quello che può giovare apparentemente alla causa loro, e chiudono gli occhi a ciò che potrebbe convincerti della follia del lor paradosso.

Non è per altro che di alcuni di costoro io non faccia grandissima stina: essi sono certamente persone di molto lingegno e di saper non comune; e io confesso di aver trovate nelle opere loro non poche cose plausibilissime e da doverne far capitale. Nè certo avrei osato di oppormi ad essi, se stato non fosse in grazia dei Giovani studiosi, alla utilità de' quali ho consecrata fin da parecchi anni-la mia debole penna, temendo non potesero per avventura restare ingannati dalle sottigitezze e dai sofismi onde i nemici del dir puro sostengono quella lor matta opinione.

## LEZIONE

## DI ESTETICA GENERALE

SOPRA CIÒ CHE COMPETE ALL' INTELLETTO ED ALLA IM-MAGINATIVA NELLE DIVERSE PRODUZIONI DELL' IN-GEGNO.

Quantunque, giovani studiosissimi, në il vero dal bello, në il bello dal vero possano gianmai starsi digiunti; essendoche dall'un canto il vero è bellissimo per së stesso, e dall' altro il bello ha sempre per fondamento il vero, o almen le sembianze sue; ad ogni modo è solita la mente dell' nomo concepire queste due cose come separate l'una dall'altra, e far che divenga soggetto de' suoi proprii studio r questa ed or quella a talento suo. Dalla contemplazione del vero nascon le scienze, noblissima opera dell' intelletto; e dalla considerazione del bello hanno origine quelle arti che si chiamano liberali, maraviglioso lavoro della immaginativa.

Quest' intelletto e questa immaginativa, rigorosamente parlando, altro non sono che due facoltà diverse fiella mente medesima, con l'una delle quali ssa si occupa d'intorno al vero, e con l'altra d'intorno al bello : nie-ttedimeno nell' ordinario nostro discorso, per maggior brevità di favella, sogliamo parlar di esse pinttosto come di due esseri esistenti da sè, che come di due diverse potenze, o vogliam dire attitudini dell'essere stesso. Conformeromni antor io nella presente lezione a così fatto linguaggio, stanteche non è qui necessario attenersi ad un rigor filosofico.

Sebben sia diverso l'intento di ciascuna di esse, e vario lo scopo delle loro operazioni, ad ogni modo nell'escreizio delle loro funzioni hanno mesticri l'una dell'altra; ché il sapientissimo Facitor delle cose in concedendole all' uomo le ha in guisa costituite, che debbano reciprocamente ajutarsi, l' intelletto con raffrenare i voli disordinati della immaginativa, e questa con porgere all' intelletto i mezzi ond'esso abbisogna per innoftrarsi nell'acquisio delle scienti-

fiche cognizioni.

Sis uol chiamare intelletto la prima di queste due facoltà, qualor si dinota ch'essa è rivoltà alla contemptazione del vero; e ragione, quando si accenna ch'essa siede al governo della immaginativa per tenerla rivolta al bello (1); e coa pure immaginativa la seconda, quando vogliamo esprimere ch'essa diviene in certa guisa restrice d'esseri movi con dare alle cose novello aspetto (2); e fautasia, allorelà dinotasi solamente la possanza ch'ella ha di far questo. Io nondimeno chiamerò indifferentemente la prima or intelletto, or ragione, e la seconda ora immaginativa ed or fantasia, secondoché mi tornerà meglio, per non nojavvi, con la ripetizione troppo frequente del vocabolo stesso.

Queste due facoltà non dispíegano l'attività loro nel medesimó tempo. L'immaginativa si è quella, che palesa la prima le poderose sue forze: vien l'intelletto più tardo, e va prendendo vigore più lentamente. Ben si vede che in questo intervallo di tempo la immaginativa, non ancora frenata dalla ragione, e pienamente in balia di sè stessa, tracorrerà dove il proprio impeto la trasporta; s' arresterà sopra-quegli oggetti che la feriscono maggiormente ji rap-

<sup>(1)</sup> Chiamasi regione anche quando essa siede al governo degli appetiti, per dirigerti al bene; ma qui non n ho fatta menzione, perche non fuceva punto al proposito mio.

<sup>(2)</sup> La nostra mente con l'immaginare altro non fa che dar, dentro del nostro cervello, nuove combinazioni e nuove forme alle cose.

DELL' INTELLETTO E DELL' IMMAGINATIVA 163 presenterà senza esame, senza ordine, senza scelta, senz'arte, e quindi mostruosi ed informi riusciranno in que' di i parti suoi : ed eeco perchè la poesía nell' infanzia delle nazioni, quantunque sia piena di vita e tutta vigore, è nulladimeno sommamente irregolare e disordinata , ripiena di strani pensieri e d'immagini disorbitanti. Ma , secondochè le dette nazioni verso la civiltà s' incamminano , l' intelletto cresce ed invigorisce, pone alla immaginativa il freno ond' ella abbisogna, e ad essa si fa seorta e compagnó ; e questa con più regolati voli e meglio diretti mette più d'ordine e d'artifizio ne' suoi lavori, ne' quali si vanno per conseguente e diminucado ogni dì più le deformità ed i difetti, ed aumentando le bellezze ed i pregi.

Non trovasi i intelletto nel suo pieno vigore se non allora quando la nazione è già molto avanti nella coltura. È questo quel tempo in cui , postesi in un giusto equilibrio le forze sue con le forze della immaginativa, essi concorrono entrambi al perfezionamento e delle scienze e delle liberali arti con prestansi quel vicendevole ajuto del quale hanno e

l' uno e l'altra mestieri.

Somministra la immaginativa all' intelletto i segni delle idee secondo ch' esso le va acquistando; segni indispensabili , senza de' quali rimarrebbonsi queste indeterminate e indistinte, ed altro non formerebon che un caos, del quale non potrebb'egli useire, e inoltrarsi nella scoperta del vero: somministragli in oltre quegli stromenti di cui si val l'intelletto a indagare i più reconditi arcani della natura: a dir breve, gli rizza essa quella scala, per cui egli sale alla più alta cima dell'unhano sapere. E quando poi quegli consegna alle carté le scoperte che ha fatte, questa veste d'i immagini acconee gli astrusi concepimenti di lui, e più adattati li rende all'intelligenza comune; rammorbidisre la soverchia aridità dello stile ond' esso espone i concetti suoi, e vi

sparge per entro quelle grazie native e semplici che alla gravit dell'argomento uon si disdicono. Voi avete bellissimi esempii di ciò nei Saggi di naturali esperienze dell'Accademia del Cimento, nelle Opere del Redi, nella Pluralità de' mondi del signor Fontenelle, e nei Dialoghi del conte Megarotti sopra la Ince, i colori e l'attrazione. All'incontro dal canto suo. l'intelletto assegna ai voli della immaginativa que' limiti, si là dai quali non lavvi altro che dissorbitanza, stranezza, follia, additandole i vizii ch'essa deve schivare, acciocchè vengale fatto di condurre i lavori suoi ad altissima perfezione.

Avventurati coloro in cui e l'una e l'altra di queste due facoltà sono così bene contemperate, che possano starsi in un perfetto accordo tra loro! Ma questa è cosa alquanto rara a vedersi. Dice graziosamente un dotto e ingegnoso critico inglese (1), che l'intelletto e la fantasia sono per lo più nel caso medesimo del marito e della moglie, i quali, destinati a prestarsi ne giornalieri travagli uno scambievole ajuto, vivono per la più parte insieme in perpetua guerra. Medesimamente le dette due facoltà , in faticando in comune , sono tra esse in discordia pressochè del continuo ; essendochè, ricusando di starsi dentro di quei confini che furono providamente a ciascuna preseritti, tentano di trapassarli , e d'ingerirsi in quello che non conviene all'ufficio suo. Una vivace fantasia tende a soverchiar l'intelletto, ed a rendersi essa stessa signora della sua guida; e un maschio intelletto s' usurpa sovente sulla fantasía un dominio ch' aver sopra questa non deve, e le toglie quella nobile e franca arditezza, onde l'opere di lei ricevono spirito e vita-Vediamo prima, quello che aceader dee nelle scienze quando la fantasía si mescola in ciò che ad essa non appartiene ; appresso vedremo ciò che dee accader

<sup>(1)</sup> Pope, an Essay on Criticism, v. 81 e seg.

nella poesia spezialmente qualora l'intelletto v'estende di là da'giusti confini il dominio suo...

Qualtinqué volta è affacciano al mio pensiero gl'immensi progressi che ha fatti lo spirito umano in ogni maniera di scienze, non posso a men di restare altamente maravigliato di quella dismisurata energia ond' esso spingesi sempre più innauzi nella ricerca e nello scoprimento del vero. Ma sia pur grande quanto si vuole questa energia: ad ogni modo non è infinita ; e ci debbon essere certi limiti, oltre ai

quali non giunge umana veduta.

Infin a tanto che havvi qualche apparenza che possa il filosofo con le forze del suo proprio ingegno e con gli ajuti a lui somministrati d'altronde scoprire una verità, egli fa cosa degna dell'alta sua mente a proseguirne l'inchiesta; ma, dov'esso si avvegga che quivi divengono inutili tutti i suoi sforzi , meglio sarebbe ch' egli ne abbandonasse l' impresa, ed altrove si rivolgesse. Infinito è il numero delle cose che restano ancora e resteranno sempre a scoprirsi ; e per una dietro alla quale inutilmente egli s' affanna, perder può l' occasione di scoprirne molt' altre, e per avventura più vantaggiose. E'ad ogni modo egli pur vi si ostina, e persistevi tuttavia; chè'l movono a ciò più cagioni. Primieramente il sospinge a questo quell'intensissima brama che è in lui di penetrare gli arcani della natura anche allor ch' essi , ravvolti entro a tenebre impenetrabili, sono inaecessibili al guardo umano. E in secondo luogo ve l'instiga forse più aneora il naturale suo orgoglio; tale essendo la natura dell' uomo, ch' ivi egli vie più s' irrita e s' accende, dove maggiore trova la resistenza; dond'è, che nulla può distornare quest' essere audace dalle più temerarie imprese.

Ora egli convicue avvertire essere l'intelletto facoltà conoscitiva; la fantasia facoltà creatrice. Avviene per tanto, che dove l'intelletto non giunge più a discoprire le cose, sottentravi spesso, se non n'è rattenuta, la immaginativa; e delle specie, che sono già nella mente, forma esserri nivoi; e questi chimerio esseri reca innanzi all'intelletto in luogo de' reali 'rintracciati da lui : ed. esso, tratto in ingarino e sedotto dalla loro apparenza, quelli stessi li crede, nella eui discoperta s'affaticava. E questo assai facilmente addiviene; percioccibi banno in noi un certo che di più seducente le chimere della immaginativa, che il puro e semplice vero : e questa è la regione per cui si sostenareo per qualche tempo i sogni filosofici del Cartesio anche a fronte delle verità discopertesi dal Newtono.

Pochissimi, anche tra' più saggi filosofi, furono quelli che stati non sieno a questo modo dalla propria immaginativa, chi più chi meno, gabbati e sedotti ; tanto è malagevole il potersi sempre guardare da' suoi prestigii. Non parlero degli antichi, la cui filosofia , eccettuatane la morale , si può riguardare in gran parte siccome lavoro della immaginativa, vivacissima ne' Greci massimamente. E di fatto, in ciò che riguarda l'universo, la più parte de'loro sistemi altro non furono che stravaganti immaginazioni; ond'ebbe a dire un celebre filosofo (1) de' nostri tempi in parlando del più famoso metafisico che vanti l'antichità, che le opinioni di lui s' assimiglian piuttosto a follie d' uom che delira , che a pensamenti di vero filosofo (2). In quanto ai moderni, se mai alcun uomo era destinato a dover mettere nelle scienze il debito freno alla fantasia, ed a rivendicare all' intelletto i suoi dritti , sembra che avesse ad essere quegli il Cartesio. Pensava que-

<sup>(1)</sup> Condillac, Cours d'éudes. Tom. V.
(2) Troppo severo è, al parer mio, un così fauto giudizio. I Dialoghi di quel sommo filosofo sono pieni di cose eccellenti; e, almeno in grazia di esse, egli meritawa che gli fossero perdonati gli assurdi che si trovano mescolati la deutro con queste.

DELL' INTELLETTO E DELL' IMMAGINATIVA 167 sto sommo filosofo ( e con ragione il pensava ) che l' evidenza fosse la sola cosa la quale preservar ci potesse dalle illusioni della immaginativa; la sola al cui testimonio dovesse l'intelletto acquetarsi. L'evidenza si è dunque, diceva egli , il fondamento sul quale devesi erigere l'edifizio della filosofia. Di tutto ciò che non reca seco il carattere d'evidenza dubi-. terà dunque il saggio , nè si rimarrà da' suoi dubbii se non allora quando; arrestato dall' evidenza, non potrà portare la dubitazione più oltre. Così quel grand' uom ragionava: ed avea spinto sì avanti questo principio, che giunse a dubitare per un momento eziandio della propria esistenza. Ora chi mai crederà-che un filosofo di questa tempra potess' essere dalla fantasia trascinato egli stesso a formare un sistema dell'universo, il quale dal principio alla fine altro non è che un lavoro della propria immaginativa? e che quegli medesimo, il quale avea potuto dubitar della esistenza sua propria, non avesse poscia a risovvenirsi di dubitare eziandio della esistenza' di que' suoi vortici immaginarii, e di quei loro strofinamenti, e di que frantumi che, cagionati da tali strofinamenti e ridotti in po ere, forman, secondo la diversa sottilità di questa , o il solo o l'acqua o la terra; e di cent'altre cose di simil fatta, create da lui nel proprio cervello, onde spiegare tutti quanti i fenomeni della natura? arditissima impresa, e veramente degna della mente sublime d'un uomo , il qual voglia mettere alla prova il valore e la vastità del suo ingegno; ma non della saggezza d' un circospetto filosofo, il cui animo sia unicamente rivolto allo scoprimento del vero-

Parto d'una vivace immaginativa sono parimente quelle monadi; con le quali Il Leibnizio pretese di spiegare la formazione dell'universo, e tutto ciò che in esso si fa; parto di una vivace immaginativa quegli atomi uncinati, co' quali il Gascendi imprese a, spiegar la discesa de' corpi verso il centro della

terra; parto d'una vivace immaginativa quelle fibre del cerebro altre vergini ed altre no , con le quali il Bonnet si sforzò di mostrare in che la reminiscenza differisca dalla semplice percezione. Che dirò poi di quegli spiriti animali, pel·cui ministero, secondo l'avviso del Malebranche (t), s' operan tante cose nel nostro cervello? Egli con la sua immaginativa li vede imprimer là dentro le immagini delle cose; li vede accorrer quivi talora ad un impulso degli esteriori oggetti, e talora ad un comando dell'anima; li vede scorrere facilmente per que' luoghi per li quali s' eran già fatta strada altre volte, e malagevolmente per quelli per cui non s'avevano aperto ancora il sentiero; li vede trovare alcune volte intoppo in certi siti per li quali dovean passare, e, deviando o poco o molto dalla prima for direzione, mettirsi in altri sentieri apertisi prima. E che dirò finalmente di quegli eserciti numerosi d'animalini, che al modo medesimo vedea l'Hartsoekero nell' epidemiche malattie dar di morso, come fanno le vipere, depositar nelle vene de' morsicati il mortifero lor veleno , o mandar in questa guisa gli appestati al sepolcro

Molto non per tanto-contribuirono questi prestantissimi ingegni, e massimamente i due primi veramente ammirabili, a ill'avanzamento rapido delle scienze; le quali senza l'opera loro-chi sa quanto più addieto non sarebbon rimase anche, tra moi? Vero è, dall'un canto, ethe gli errori de'sommi uomini sono assai spesso più pericolosi che quelli degli altri; si perchè movono da menti che sanno dar loro una cert'aria di verità; e si ancora perchè il nome grandissimo dell'autore i fia spesso ricevere senza verun esame: ma è vero parimente, dall'altro, che gli errori degli eccellenti ingegni posson talora divenire anco; essi cagioni d'utili vertila, non

<sup>(1)</sup> Recherche de la vérité. Livre II. chap. II.

de la compara de

mento alla ricerca del vero,

Ad ogni modo è indicibile il danno che arreca al coltivator delle scienze una fantasia troppo vivida e mal frenata; conciossiacchè deriva da questa il falso sapere. Addiviene del falso sapere la cosa stessa; che della falsa moneta. Tu la ricevi per buona ; la vai accumulando entro al tuo scrigno; e, mentre ți credi possessore di ricco tesoro, sèi povero. Dicasi la stessa cosa di coloro che in simil guisa, gabbati dalla propria immaginativa, vanno riempiendo la mente di false notizie; s'avvisan di posseder gran dovizia di cognizioni, e in effetto poco valsente han-no nel loro scrigno. Ma il peggio si è, che queste false notizie, traendoli poi di errore in errore, sempre più gli allontanan dal vero. Nè questo è il solo male che deriva dal falso sapere. Il vero sapere non fu mai disgiunto da una certa modestia , la quale nasce dalla somma difficoltà che incontra il filosofo nel raggiunger la verità; il che fa conoscere ad esso per prova quanto sien limitate le forze del suo intendimento: ma il falso sapere al contrario riempie l'uomo d'un folle orgoglio; e così appunto dev'essere. Derivando questo falso sapere da una fantasía vivace e feconda, la qual tutto si ripromette dalle sue forze, è egli maraviglia che moltissimo confidi un tal uomo nel valor del suo ingegno, e s'apprezzi assai più che non vale?

Da quanto e è i infino ad ora considerato due cose fo ricavo: la prima, ch'egli è assai malagevole nella ricerca del vero il reprimere il soverchio potere della immaginativa, d'appoichè molti eziaqdio de' filosofi più rinomati seppero si mal frenarla eglino stessi; g la seconda, ch'egli è tuttavia di somma importanza il guardarsi da' suoi prestigii, sanatechè tanto danno arreca il suo predominio ed alle scienze medesime, ed a chi le coltiva. Sarà pettanto ufficia

Соломво.

dalla più chiara evidenza. Ma egli è oraniai tempo che si passi a dir qualche cosa altresi del nocumento che l'intelletto apporta alle lettere, allora che sopra queste s'usurpa un diritto che ad esso non può convenire. lo per maggior brevità non parlerovvi se non del danno

che ne ridonda in particolare alla poesia. Ne' componimenti poetici (1) appartiene alla immaginativa il creare e dar vita a pensieri, i quali sono come i materiali dell'edifizio che il poeta si prefigge di erigere; ad essa il collocarli in quell'ordine da cui risulta l'armonía delle parti; ad essa l' adattarvi quegli ornamenti che si addicono alla eccellenza e nobiltà del suggetto. Ufficio dell'intelletto sarà bensi il presedervi; ma dev' esserne riserbato ad essa il lavoro.

Ora egli è molto difficile che questo ottener si possa in una nazione la quale ha portata ad altissimo grado la sua coltura ; perciocchè la mente con lo spingersi innanzi nella ricerca del vero va contraendo una certa abitudine di riflettere su tutto ciò che le si para davanti; donde a poco a poco si genera in noi quello spirito filosofico, il quale palesasi di più in più negli scritti nostri, di qualunque genere sieno, secondo che andiamo fecendo

<sup>(1)</sup> Se no avrebbono ad eccettuare le poesie didascaliche ; ma queste , piutosto che vere poesie , sono da riguardarsi come trattati o di qualche scienza , o di qualche arte, i quali si cospergon di fiori poetici per renderne più dilettevole la lettura.

DELL'INTELLETTO & DELL'INMAGINATIVA. 171
ulteriori progressi qu'elle scientifiche cognizioni. Così,
con introdur ne' pensieri un certó che di più filosofico, l'intelletto va gradatamente soggiogando la
fantasia, e da ppropriandosi una purte di quelle funzioni che nei lavorii dell'ingegno, e ne' pocitici specialmente, appartengono ad essa.

Si dirà forse: E che? deesi egli da'componimenti poetici sbandir la filosofia, siccome ad essi nemica? L' ha forse shandita Dante dalla sua divina Commedia? L' ha forse sbandita il Petrarca dalle sue leggiadrissime rime, in cui spira da per tutto il platonicismo? Rispondo, che la filosofia, la qual si trova per entro all'opere di questi sommi poeti, è d'altra fatta che quella di cui si gran pompa fanno alcuni de' poeti de' nostri di. La filosofia de' primi deriva da squisitezza di sentimento ; la filosofia dei secondi da vigoria d'intelletto, o piuttosto da smania di ostentare scientifici lumi. Sentiva Dante, eminentemente sentiva quell' anima grande le relazioni che ha l'uom con l'altr' uomo, con la sua patría e con l'intero universo, di cui è menoma sì, ma nobilissima parte; e la sua fervida immaginativa, eccitata da tal sentimento, ne creava que pensicri e poetici e filosofici tutt' insieme, ne' quali consiste uno de' maggiori e più essenziali pregi di quel suo lavoro veramente miracoloso (1). Sentiva il Petrarca, e sentiva vivissimamente, tutto ciò che' in un' ani-

<sup>&</sup>quot;(f) Non oscrei tuttarla negare acer Dante riel suo Poema (e nella terza parte massimamenté) sparse per entro a suoi versi con troppo di profusione le dictrine filosofiche e teologiche, e delle quali egit era assai vago ed avea zeppa la mente; ma sei vi regeissai piutosto il filosofo di que tempi e il teologo dotto e profondo, che il sommo poeta, non è forse ciò una confermazione di quanto s'è stabilito testè, vale a dire non poter l'intelletto senza scapito della poessa ingrissi in quella che si 'compte alla immaginativa?

ma gentile ha di più delicato la passione d'amore; e la calda fantasia del pocta, agitata da si nobile sentimento, eccitava in lui quelle sublimi idee, che conformi erano al modo suo di sentire, Ed ecco il gencre di filosofia della quale riempite hanno le carte loro que' due divinissimi ingegni; filosofia che, derivata dal sentimento e dalla fantasia del poeta, conciliasi molto bene con quell'entusiasmo, che da una specie di calore e di vita alle cose ch' escono a lui dalla penna. Al contrario la filosofia, della quale trattasi qui , parte direttamente dall' intelletto , e tende di sua natura ad ammorzare il fuoco della immaginativa, ad affievolire la forza del sentimento, ed a far tacere gli affetti. Ove domini questa, sono preserite alle allusioni che si presentano spontaneamente al pensiero , allusioni che non si paran davanti se non ad ingegni speculativi; ed alle comparazioni tratte da ciò che con tanta profusione offre la natura a' nostri occhi, sono anteposte quelle che si cavano con istento da' ripostigli più reconditi delle scienze. Così , mentre noi ci studiamo di far, con questo mezzo maggiormente spiccare le cose che noi vogliam mettere in certa guisa davanti gli occhi ad altrui, veniam per contrario a coprirle di tenebre ed a renderle più sparute. In somma, ove domini questa , aspéttati pure e astrusi concetti , e , reconditi sensi, ed altre metafisiche sottigliezze e ruffinamenti ; cose atte bensì a mostrare l'ingegno e il saper del poeta, ma non a porger quel dilettoso pascolo che attender noi ci dobbiamo dalla poesia.

Dalle cose ora dette apparisce assai chiaramente quanto noccia alla vera bellezza della poesía il soverchio predominio che sulla scelta de pensieri usurpasi l'intelletto: ora è da vedersi quello che seguirebbe qualora esso fosse per ingerirsi altresi nell'or-

dine che ad essi dee dare il poeta.

Sembra che la natura nella distribuzione delle opere

DELL' INTELLETTO E DELL' IMMAGINATIVA 173 sue mostri una certa trascuratezza. Voi vedele gittati alla rinfusa da essa là una quercia, qua un leccio, costi un frassino o un olmo, colà un salcio o una pioppa; e tra mezzo or cespugli, or virgulti, ed or erbe, e così discorrendo. Imitatrice e seguace della natura, mette ne' suoi lavori una certa irregolarità la immaginativa eziandio; ma ron tal arte, che quest'apparente disordine accresce loro eleganza e vaghezza. Non così l'intelletto. Non parte cosa da esso, che ordinatamente e con molto studio non sia disposta. Una regolarità esatta si scorge nella concatenazione delle sue idee; una regolarità esatta nell' ordinamento delle parti di qualsivoglia scienza; una regolarità esatta nel metodo, secondo il quale egli dispone gli esseri di tutti e tre i regni della natura; una regolarità esatta esattissima in tutte quante le sue operazioni.

Una regolarità di tal fatta necessaria è all'intelletto ; perciocchè , dove si tratta del vero , nè ci si giunge per altra via , nè si può in altro modo mostrarlo con sicurezza ad altrui : laddove infinite . sono le strade che conducono al bello; e di qui avviene che si vegga tanta uniformità nelle operazioni dell'intelletto, e sì gran varietà in quelle della immaginativa. Ora in questa várietà appunto consiste in gran parte l'incanto de lavori di lei; da questa principalmente sono adescati e presi gli animi nostri ; questa ci preserva da quella noja, la quale ci arreca un tenore di cose troppo uniforme, per poco che duri. Da ciò si scorge evidentemente, che, qualora l'intelletto più che non dee si mescolasse anche nel fatto della poesia, esso ne renderebbe l'andamento più regolare bensì, ma nel tempo medesimo meno vario; dal che si verrebbe a scemare d' assai quel diletto che questa ci arreca. L' Encide di Virgilio ci farà toccare con mano una tal verità.

La partenza d'Enea da Troja, e la sua venuta in Italia sono il soggetto di questo poema. Non vi do-

veva per tanto aver luogo per entro se non quanto egli operò in questo periodo di tempo; e perciò, a renderne regolare il lavoro, pare ch' cgli avesse dovuto escludervi tutto ciò che v'era o anteriormente o posteriormente accaduto. Ma non altro sarebbe stato in questo caso l'Eneide, che una semplice istoria alquanto abbellita e nobilitata dalla eleganza del verso, e perciò infinitamente lontana dalla eccellenza di quel divino poema che ne seppe formar la maestria dell'autore. Trovò la feconda immaginativa di lui l'espediente bellissimo di tirarvi dentro e con industria singolare concatenar con l'azione principale altre azioni , quali compassionevoli, quali atroci, quali maravigliose, e tutte grandissimo, le quali per essere di natura diversa, e in tempi disparati seguite, non lascian tuttavía di appartenere, mercè il loro incatenamento, al medesimo tutto. Con questo mezzo ha riempito l'autore il suo poema di quella varietà di accidenti, la qual tien sempre desto il lettore, e gli arreca ad ognora nuovo diletto.

Degli avvenimenti tirativi dentro dal poeta altri sono anteriori al sopraddetto periodo, come l'incendio e la caduta di Troja ; altri posteriori, come la fondazione di Roma, il suo ingrandimento, e la felicità del romano imperio sotto il dominio d'Augusto. Sccondo l'ordine naturale non avrebbon dunque potuto questi star ivi ; nè ce li avrebbe posti Virgilio , se avesse seguiti i severi dettami dell' intelletto, piuttosto che le leggiadre bizzarrie dell'immaginativa, la quale con un vago disordine, o a meglio dire con un ordine nuovo, ed infinitamente più bello, là dentro li trasportò, insercado a modo d'episodio gli uni nel libro secondo, e gli altri nel sesto, ed ivi annestandoli con arte tanto mirabile, che da tali episodii riceve il poema infinita bellezza e molto maggior perfezione.

Ma se tanto egli importa che ne' poetici componimenti libera sia lasciata la fantasia riguarda alla DELL'INTELLETTO E DELL'IMMIGINATIVA 175 scelta de' pensieri, ed al loro collocamento, ció si rende ancora più necessario rispetto agli ornamenti; stanteche la poesía riceve per avventura da quest

il suo maggior lustro.

Sono gli ornamenti tanto indispensabili ad essa, che intorno a questi non può l'intelletto a meno di rimettere alquanto del suo rigore. Ne anmette esso stesso nel genere didascalico ( il qual sembra essere in gran parte di sua pertinenza), contuttochè questa fatta di poesia richieda un più semplice abbigliamento, siccome quella che tira più all'istruire che al dilettare. Ma egli si mostra nemico del tutto di quelli che la mitología ci fornisce; e veramente sembra così a prima giunta, che di poco o nessun uso possano esser questi tra noi. Presso i Greci e i Romani era la mitología uno de poderosi nadzi, che avessero i loro poeti, di rendere tutt' insieme e sublimi ed ornati e dilettevoli i loro componimenti. Un Giore, che nell'augusto consesso degli Dei fa loro piegar la fronte ad un semplice suo cenno; un Marte, il cui guardo terribile al brandir dell'asta mette spayento ne cuori ; una l'enere ; il cui dolce sorriso riempie di letizia i celesti e i mortali, eran cose d'un mirabilissimo effetto ne' versi de' pagani poeti; perciocchè la credenza popolare dava una esistenza vera e reale a così fatte divinità : laddove essendo queste, secondo che pensano alcuni (1), per

<sup>(1)</sup> Confesso di essere stato per molto tempo di quest'avviso ancor io. Due cose mi hanno indotto dipoi a cangiar opinione: la prima l'essermi imbottutto in alcuni passi di moderni poeti, in cui conobbi che s'era ioj fatt'uso della mitologia con assai bion successo; e la seconda l'aver meglio rifictutto sili gran poter che ha la funtasia di rippresentarei come ever e reali le proprie immaginazioni, Basta per tanto che dictro alle tracce della mitologia essa si formi un'immagine di quelle chimeriche divinità, per poter dare ad esse, a

entro alle carte de poeti moderni divenute nomi senza soggetto, produrre oggidi non possono, dicon essi, altro che tedio. Con tutto ciò, se in questa ricerca spingereino il pensiero più oltre, noi troveremo che costoro sono in crorore, e ch'egli è bensì da correggersì l'abuso, il qual della mitologia soglion fare molti poeti, ma non da proscriverla gifatto dalla poesia.

In due modi noi ci vagliamo della mitología; perciocelle o ne adoperiamo soltanto le voei per rendere più elegante e poetica la locuzione, dicendo,
per cagion d'esempio, la bionda chioma d'Apollo,
la feroce ira di Marte, i lacci indissolubiti d'Inneno,
per dinotare la luce del sole, il furror della guerra,
i legàmi del maritaggio; overo introduciamo nei
nostri componimenti le Deità mitologiche, e le facciamo operare a un di presso secondo i dogmi della

teología de' Pagani.

Niuno saravvi , io credo , il quale non riconosca quanto giovi al poeta il potersi valere della mitologia nel primo de'due modi ora detti. Ricca miniera è questa per lui di figurate forme di favellare, e si sa quanto vagliano queste a dar più di splendore al dir nostro. Dalla mitología prese Dante que' vivi colori, con cui nel canto nono del Purgatorio tanto leggiadramente dipinse l'apparir dell'aurora ; dalla mitología prese il Tasso quegli altri, con cui fece una dipintura sì vaga del tramontar del sole nel decimo canto del suo Goffredo; e della mitología si giovarono assai sovente i più chiari poeti per rendere or più clevato, or più robusto, ed or più elegante il loro stile : dal che si vede di quanto scapito sarebbe alla poesía il proscriver da essa questa salta d'adornamenti. Ora è da vedere se possano i

mal grado della ragione che tenta pur di distruggerle, una spezie di corpo, e renderle in qualche modo presenti alla mente.

DELL'INTELLETTO E DELL'IMMAGINATIVA 177 moderni poeti giovarsi della mitología medesimamente nell'altro de'due modi sopraccennati.

Cominceremo dall' esaminare s' egli sia varo che i nomi delle Deità de' Gentili divengano vôti affatto di senso ne' nostri componimenti. Presupponete che " alcuno de' nostri poeti , venendo ora qui, vi legga una sua canzone, e vi rappresenti la dentro Apollo con in mano il caduceo. No diavol, interrompendolo , voi gli direte; non il caduceo , ma la cetra: questa, e non quello, appartiene ad Apollo. Ma osservo io : se Apollo in questa canzone è un nome privo di senso, un suono senza significazione, certo non gli può convenire o disconvenire più l'uno che l'altro di questi arnesi. Il fatto sta, che l'intelletto ha un bell'avvertirvi che presso a noi quest'Apollo è un nome vano, un nonnulla : ad ogni modo la fantasia ve'l rappresenta nel vostro cervello come un essere bensì immaginario, ma tuttavia con li tali e tali attributi ; di modo che all'udire il nome d'Apollo voi concepite già con la mente questo biondo Iddio con quella sua cetra, e quasi vi sembra di averlo davanti agli occhi.

Allora quando Girolamo Vida in quel suo grazioso poemetto sul giuoco degli scacchi immagina che Giore con gli altri Dei discenda ad onorare le nozze dell'Oceano e della Terra, e che, levatesi già le tavole, imponga a Mercurio e ad Apollo d'intrattenere con questo nobilissimo giuoco quell' augusta assemblea, non vi sembra egli, in leggendo ciò, di trovarvici in qualche modo presenti, e di veder quegli Dei far corona a' due giocatori divini, e notar con diletto or gli artifizii e la malizia dell'uno, or l'accorgimento e la circospezione dell'altro, e pigliar una certa affezione più a questo che a quello, e mostrarla ne' loro visi ? Ora vi chiedo io: par egli a voi che in si leggiadro-poema le dette Deità sieno state oziosamente introdotte? Parvi che a mostrare l'eccellenza e la nobiltà di tal giuoco si po-

tesse far meglio, che rappresentarlo come intertecimento di tali Divinità , e in un giorno tanto soenne? E sareste voi contenti che altri con dire che neste futilità non debbono trovar luogo nella moerna poesta, ne risecasse tutto quello che al notro poeta somministrò la mitología in questo suo mmirabil lavoro? E non gridereste voi con quanto hato v'avete: Arrogante, che fai? Non guastare sì bella cosa. Or che dirò di quel bellissimo luogo , in cui l'Alamanni volendo nel terzo libro della Coltivazione nobilitare la vite, e far salire in pregio il suo frutto, espone in brevi tratti le tante glorie di Bacco, e fa che la maggiore di tutte sia quella dell'avere a noi recata quest' util pianta, e che per questa, e non già per l'altre sue imprese, gli si sieno renduti onori divini? Certo io non credo che in tutto quell' eccellente poema trovisi nulla di più artifizioso, nulla di più leggiadro. E che dirò della Sifilide del Fracastoro, scritto per avventura il più elegante di quanti usciti ne sono nella lingua del Lazio da che le lettere furono tra noi richiamate all' antico loro splendore? Voi trovate là dentro quasi per ogni dove tramescolate alla medicina cento e cento cose, che attinte furono a' fonti della mitologia ed inscritevi con tanto senno e tal finezza d'ingegno, che non è questo per certo uno de' pregi minori di quell' aureo poema, Or andate, e dite, se vi dà il cuore, che insulsamente nella moderna poesía sono state le favole degli antichi introdotte. · Nè io m' indurrò mai a credere che un effetto di tal natura possa esser prodotto unicamente ( come mi obbietto un valente scrittore (1) ) dalla bellezza de' versi di que' poeti ? perciocchè , per quanto esser possano i versi ed eleganti ed armoniosi, se niente in essi dal poeta si fosse detto che valesse

<sup>(1)</sup> Antologia di Firenze, num. 57, Settembre 1825. tomo XIX, face. 77.

a intertener con piacere la vostra mente, ve ne rimarreste annojati ben presto. Altro ci vuole che vagitezza di frasi ed armonia di verso ad appagare l'animo ed a recargli vero diletto !

Vero è nondimeno, che grandissimo abuso s'è fatto della mitología dalla più parte dei versificatori italiani , i quali s'immaginarono di poter diventare grandissimi nel fatto della poesia con infrascare tutte le loro carte di mitologiche inezie. Ora scorgendo i lettori di que' miserabili aborti, ch' ivi nessun buon effetto era prodotto da così fatte insulsaggini , furono indotti in questa erronca opinione, che le cose pertinenti alla mitología non potessero più trovar luogo nella moderna poesía, siccome quelle che avevano perduta, dicevano essi, la loro significanza tra noi ; e così venne indebitamente a cadere il biasimo dello scrittore sulla cosa da lui bistrattata: perniziosissimo errore, il quale, se mettesse più forti radici , nè combattuto fosse , potrebbe recar tanto danno alla poesía, quanto non ne arrecarono forse con le loro goffaggini mitologiche que poveri poetastri, che a tutt' altro che a' poetici studii stati erano dalla natura destinati.

Noi conchiuderemo adunque, che anche i moderni poeti nell' adorance i loro componimenti possono ricavare molto profitto dalla mitologia e nell'uno e nell' altro de' due modi già mentovati ; che la poes sia può ricevere anche oggidi dalla mitologia non poco splendore; e che per conseguente grande irragionevolezza sarebbe la nostra a volerci privare di un mezzo che, usato con riserbo è con arte, è si acconcio a rendere i poetici nostri componimenti e più nobili, e più vapili, e più dilettevoli.

Che se l'intelletto, siccome amico del rudo e semplice vero, mostrasi poco propenso alle adorne finzioni della mitologia, non è per questo che non possa opportunamente giovarsene la immaginativa, e render con questo mezzo più pregevoli i suoi la80 LEZ. DI ESTETICA GENERALE

vori. Ne quegli oppor vi si dee. Contentisi e l' una e l' altra di queste due facolità d'escreitar le funzioni che spettano a se', se stusane ciascuna dentro di quei confini che furono ad essa assegnati; confini ch' oltrepassar non può ne l'immaginativa senza nuocere al veto, në l'intelletto senza nuocere al bello.

# LEZIONE DI LETTERATURA

# DELLA DIFFICOLTA' DI TRADURRE, E DEL MODO DA DOVERSI TENERE PIU' CHE SI PUÒ.

Molto si scrisse e poco si conchiuse (1) infino ad ora intorno al modo da doversi tener nel tradurre. Io credo che, a volerne venire ad una ragionevole conclusione, siasi da determinare con esattezza in che veramente quest'arte del tradurre consista. Consiste nel trasportare un' opera da una lingua ad un' altra con fedeltà, vale a dire nel mantenerla anche nel nuovo suo abito la stessa ch'ella mostrasi in quello in cui vestita fu dall' autore : e questo si fa con serbare nella versione non solo gli stessi concetti, ma eziandio la stessa maniera di esporli ; talche sembri al lettore d' intertenersi non già col traduttore, ma con l'autor medesimo. Dee per tanto conservare a questo i lineamenti suoi proprii, il suo carattere, il suo andamento, il suo fare. Laonde perfetta si dovrà dir quella traduzione, in cui riscontrisi tutto ciò; e difettose più o men tutte quelle, in cui resti a desiderarsi alcuno de' requisiti or mentovati.

Ma questa traduzione perfetta potrassi poi ella ottenere? Rispondo: che, massime dove si tratti di belle lettere, e di poesía spezialmente, tanti e tali sono gli ostacoli che vi s' incontramo indispensabilmente, che a me sembra cosa impossibile il supe-

<sup>(1)</sup> Non si potrà più dir cò, se il chiarissimo ab. Taverna darà compimento al suo eccellente Tratuna intorno a questa materia, del quale abbiano giù veduti alcuni saggi, non ha molto tempo, in un Giornale.

rarli tutti. A non considerare altro che il genio e il carattere delle lingue, diverso in ciascima d'esse, se ne presenta uno da far sudare il povero traduttore, per quanto abile e' sia, prima ch' egli possa darsi a credere di averlo vinto. Accade sovente che quelle medesime locuzioni, le quali hanno in una lingua un certo decoro, , divengano in un'altra trivitati, gli inviliscano la cosa di cui si favella, e molto le faccian perdere nella versione di quella dignità che essa serba nella lingua origniale. Per questa cagione (ad addume un esempio) il Prometeo legato di Eschilo è tutt' altra cosa nella lingua greca, che nella traduzione del Giacomelli. Il giudizioso traduttore il conobbe ancor esso: e doude ciò derivasse mostrollo nella sua prefazione.

E spesso aceade eziandio che manchino ad una lingua le locuizioni che noi troviamo in un'altra. I modi proverbiali, per eagione di esempio, che usò Ternzio nella sua lingua, manciano nella nostra; e con sostituirvi nella traduzione gli analoghi che questa ci-somministra, farebbesi dire a personaggi delle commedie di lui ciò che pon dissero, nè potevano dire; essendoche tali proverbii hanno auto origine, per la più parte, da cose le quali al tempo

loro non erano ancora avvenute.

Che dirò poi del doversi dal traduttor possedere le due lingue in 'tutta' la loro estensione? del doversi da lui perfettumente conoscere la natura d'entrambe, la loro forza, la lor proprietà? del doversi da esos acutamente discernere in che convengano tutte due, in che sieno discrepanti l'una dall'ill'arc cosa del tutto necessaria a far passare dall'una lingua all'altra senza notabile alterazione l'opera che si va traducendo. E che dirò della difficolta di spogliar sè medesimo della maniera san di vedere; di pensare, di sentire e di esprimersi, per vestirsi di quella dall'autor sio? il che pr la diversità che è dall'uno all'altro degli uomini è quasi impossibile

DELLA DIFFICOLTA' DI TRADURRE, ec. 185 ad ottenersi, e tuttavia indispensabile a chi non vuol

dare a ciò che traduce le tinte sue proprie in vece

di quelle che date gli furono dall' autore.

Oltre alle difficoltà che ho accennate, se ne presenta eziandio un' altra, la qual deriva dalla diversità delle prerogative che lia l'una lingua sopra dell'altra. Nella lingua del Lazio ha più di decoro, di nobiltà e d'altezza, che in qualunque altra lingua ; e la favella italiana , in grazia di que' diminutivi, e di quegli accrescitivi, e di que peggiorativi, e di que vezzeggiativi, ond' è fornita si doviziosamente, supera in leggiadria, sarci quasi per dire, tutte l'altre lingue del mondo. Vorrei che mi si dicesse, per tacer d'infinite altre voci di tal natura, in quale altra lingua si potesse esprimere con un termine solo quello che il Redi espresse col vocabolo animalettucciaccio. Nè l'armonia dilettevolissima, nè la strabocchevole ricchezza del greco idioma trovasi in verun altro; e la lingua della Senna vanta una chiarezza e una precisione che indarno tu cercheresti altrove. E che si dee inferire da cio? Questo sicuramente: che l'opera, la qual tu traduci , dee in passando da una lingua ad un' altra sofferire qualche discapito rispetto a quella prerogativa nella qual la favella in cui la scrisse l'autore supera la favella nella quale il traduttor la trasporta.

A tutte queste considerazioni un'altra ancora ne aggiungero. Si per la differenza del cliuna, del qui de grande è l'influenza nella diversa costituzione degli un initi di varie contrade, e si per la diversità delle circostanze in cali si trivaviono le nazioni vissute in diverso piese, dovettero esse necessariamente contrarre abitadini differenti ed avere costumanze diverse, e per consequente, infin ad un certo segno, un diverso modo di pensare e di operare; i insonam un fure diverso in tutte le cose loro. Da ciò è addivenuto: che ciaceuna nazione si sia trovata nella necessità di formarsi un lingurggi suo proprio, vale

a dire un linguaggio fatto per esprimere le cosc spettanti a quella nazione. Ora domando io : come è possibile che le cose le quali espose l'autore in una favella fatta per esse sieno espresse egualmente bene in un' altra favella che per esse non fu già fatta?

Stimano alcuni che, per evitare queste difficoltà, sia da appigliarsi a quella che chiamano traduzion libera, vale a dire che debbasi conservar fedelmente il pensiero senza pigliarsi gran cura dell' espressione. Ma io credo che costoro propongano una eosa più malagevolc ancora, per non dire impossibile affatto. L'espressione è talmente al pensiero congiunta, che questa non può essere diversificata senza che il pensiero altresì ne riceva una diversa modificazione, vale a dire senza che ne sia o più o meno diversificato ancor esso; e però non è in questo caso conservato nè pur il pensiero con fedeltà. Ma, diranno costoro, facea pur così anche Ciccrone; ce lo fa sapere egli stesso. Cotesto è vero, rispondo io : ma Cicerone traduceva per uso suo proprio , traduceva per se unicamente; ed a lui ciò bastava: laddove le traduzioni d' ordinario si fanno per uso del pubblico; e il pubblico di questo non si contenta : vuol egli sapere non solamente quello 'che l'autore scrisse, ma in oltre come lo serisse; laonde non eseguisce tutto ciò che spetta al buon traduttore chi s' attiene soltanto ai concetti , c non iscrupoleggia in sul resto.

Altri sono d'avviso che sia lecito al traduttore ingegnoso dare al periodo altro giro, e sostituire alle locuzioni dell'autore altre locuzioni di maggior efficacia in tutti que' luoghi , ne' quali , s' egli non usasse un tal artifizio, la traduzione rimarrebbe inferiore all'originale. Ma questo è un recare in un'altra lingua l' opera dell'autore rifatta, e non già tradotta; è un mancare di fedeltà con toglierli quello che è di sua proprietà, per dare a lui quello che non è suo.

DELLA DIFFICOLTA' DI TRADURRE, ec. 185

Ed havvi ancora chi pensa, che debba un traduttore studiarsi, per quanto vagliono le sue forze, di superar l'autore medesimo con dare alla versione o più di vigore, o più di eleganza, o più di vivacità, o più di splendidezza, di quella che nell'originale si trova. Io non credo che molta lode meriti chi fa questo, stante ch'egli con ciò travisa l'opera dell'autore, anziche tradurla : e quanto più gli vien fatto di accrescerne la forza, la vaghezza ed il brio, tanto peggio; perciocchè tanto più la travisa. Egli, così facendo, ci darà un lavoro bellissimo e una cattivissima traduzione. L'ufficio del traduttore non è già quello di sfidar in certo modo l'autore a chi sa far meglio, ma di presentare al lettor l'opera dell' autore quale usel dalla penna di lui. Se debole è, se mancante di que' pregi che degna la renderebbero di andar per le mani degli uomini colti, lasci di tradurla; e s' essa ne merita la spesa, tal ce la dia tradotta qual ce la diè l'autor nella lingua sua originale ; chè questo è l'ufficio suo.

Ma con tutto che; per la ragione or addotta, a me non sembri che sia da commendarsi gran fatto colui che si prefigge di rendere la traduzione più venusta e sfarzosa del suo originale, mentedimeno io non saprei nè pur disapprovare del tutto un lavoro di tal natura. In una colta nazione, la qual già sia pervenuta ad un alto grado di affinamento, è cosa ben fatta che chiunque il può nutrisca il suo spirito con la lettura; ed avendo ciascuno il suo genio particolare, è da desiderarsi che ci sien libri di più manicre anche in ciò che spetta al diverso modo del tradurre, acciocchè ognuno possa trovarvi di che appagare il suo proprio gusto. Ad alcuni nel leggere la traduzione di un'opera poco importa sapere che l'autor siasi espresso o in un modo o in un altro: importa loro assai più che il libro, il quale essi leggono, sia scritto con garbo e con leggiadría. Perciò dell'Eneide di Virgilio essi leggeranuo

più volentieri la traduzione di Annibal Caro, che quella del dottor Natale Lastesio (1); essendochè, quantunque trovisi in questa maggior fedeltà , l'altra la supera nell' eleganza e nella grazia del dire: e quindi reca loro maggior diletto. Ma sia pur trasportata un' opera dalla lingua originale in un'altra e con purità di favella e con leggiadria di stile e con modi eleganti e venusti quanto si vuole: se le manca la fedeltà, una tal versione sarà sempre difettosa, e, come traduzione, da farsene poco conto, siccome quella a cui manca il suo primario e più essenzial requisito. A un traduttor così fatto, quasi ad ogni faccia del libro suo si potrà fare questo rimprovero: Traduttor menzognero e infedele, tu mi dici questo, e l'autor non me'l dice; e l'autore mi dice questo, e tu non me'l dici.

(f) Questo valentissimo letterato era gran esonoscitore della fingua latina , nella quade egli scriveva con grandissima proprietti ed eleganza. Conoseeva assai bene attresi l'italiana; ma in questa era ben lontano dallo serivere con qualta fiuezza e maestria che si sorge nelle cose seritte dal Caro. Potè pertanto egli darci una versione pià fedele; ma non potè darcela così elegante e venusta, come quella che l'altro ci aveva data.

Questa versione, dettata da lui a suoi alunni nel tempo della scuola, fu dopo la morte del maestro pubbicata dal Coleii, già suo discepolo. Con tutto che non manchi nè pur essa di pregi, niantedimeno perchè non vi si travono le maravigliose bellezze di quella del Caro, fu bon presto quasi dinemicata.

## LEZIONI

CT7 T.A

#### LETTERATURA ITALIANA.

### LEZIONE PRIMA (\*)

DOTI, PREGI, DIFETTI E DIFFERENZE DELLO STILE DEGLI SCRITTORI ITALIANI ANTIGHI E RECENTI-

Nox è cosa si facile, come voi pensate, il dare alla vostra richiesta una risposta soddisfacente, nè io mi credo da tanto, che possa venirmi fatto; nientedimeno, per obbedirvi, m'ingegnerò di appagare il meglio che io potrò il desiderio vostro.

Prima di tutto convien vedere se sia vero ciò che voi presupponete, essere cioè molto diversa la lingua del trecento dalla moderna; il che a me non sembra che sia da concedersi così di leggieri. Siccome per lingua del trecento s'intende quella che adoperata fu da' buoni scrittori di quel secolo, così per lingua moderna deesi intendere quella che adoperata fu da' buoni scrittori moderni. E certo è, che siccome di gran mondiglia ci ha nelle opere di una folla di scrittoracci che in questi ultimi tempi la vera lingua aveano corrotta ed alterata in modo

<sup>(\*)</sup> La presente lezione è indiritta in forma di lettera ad un giovane amico, cui dà ottimi consigli onde bene istudiare i classici italiani.

188 LEZ. SU LA LETTERATURA ITALIANA

the nelle carte loro ella non par più dessa, così ci ha di molta scoria parimente nelle scritture de' più vecchi de' trecentisti. Ora se yoi ne separate e tutta la mondiglia dalla lingua degli tuti, e tutta la scoria dalla lingua degli altri, voi troverete che ed in questi ed in quelli essa restra presso che la medesiua; essendochè saranno a un dipresso le stesse e negli uni e negli altri e le voci e le frasi da doversi adoperare da chi ama di serivere con proprietà e con purezza.

Ben è vero che la lingua moderna, rigorosamente parlando, non è più quella stessa stessissima ch'ella era ne' primi tempi; perciocehè, avendo gli uomini fatti dappoi di grandi progressi in ogni maniera di civiltà e di coltura , è a loro stato mestieri di ado. perar nuove voci e nuove locuzioni , le quali indicassero ciò che in quella età non conoscevasi ancora: e queste voci e queste locuzioni novelle, trovandosi sparse per entro alle scritture moderne, sono una delle cagioni per cui tali scritture agevolmente si distinguono dalle antiche: con tutto ciò non è da dirsi che la lingua moderna per questo accrescimento sia divenuta differente da quello che era : con ciò sia che nell'arricchirla maggiormente di termini c di frasi , secondochè lo richiedeva il bisogno , s' è avuta sempre dagli scrittori accurati la necessaria avvertenza di formare le voci nuove e le nuove locuzioni su' primitivi modelli , di maniera che portano ancor esse, dirò così, la medesina impronta che l'altre. Per la qual cosa è da conchindersi che la lingua siasi rimasa sempre una sola, divenuta bensì più copiosa e più ricca presso i moderni . ch' essa non era presso gli antichi. Ma donde nasce adunque, direte voi, che tanto diversa dalla moderna sia tenuta comunemente la lingua loro? Na. sce da quello che ora dirò.

Serve la lingua ad esprimere i concepimenti e i sentimenti nostri. Ma non tutti gli uomini nè con-

PARAGONE DE' TRECENTISTI CO' MODERNI cepiscono nè sentono le cose al medesimo modo: il che deriva parte dalla diversa instituzione che hanno ricevuta dai loro educatori, e parte dal diverso temperamento ch' essi sortirono dalla natura; onde accade poi che, eziandio parlando essi una favella medesima, diversamente s'esprimano. Voi, usando cogli uomini, troverete semplice e schietto il favellare di alcun di loro , artifizioso e studiato il favellare di alcun altro: troverete il dir di colui nervoso e pieno di succo; il dir di costui languido e insulso: chegli vi parlerà grave e posato; questi gajo e festevole. Tutto questo appartiene a ciò che domandasi stile, il quale, come voi vedete, non è altra cosa che quella modificazione, dirò così, accidentale, cui la lingua, rimanendo sempre la stessa, riceve dal vario carattere e dalla diversa indole di chi la parla o la scrive. Ora se lo stile non è altro che una modificazione della favella, egli è manifesto essere favella e stile due cose inseparabili l'una dal-, l' altra , e non potersi dare favella senza stile , nè sussistere stile senza favella : - dalla qual cosa addi-, viene che si confonda assai spesso quella con questo, attribuendosi all'una quello che è proprio dell'altro. E perchè diverso è nei favellatori e negli scrittori lo stile, secondo la loro diversa maniera di pensare e di sentire, chiamasi impropriamente favella diversa ciò che avrebbesi a denominare diverso stile. Launde voi udirete dirvi la lingua robusta di DANTE, la fuvella dolcissima del Petranca, con tutto che nell'uno e nell'altro una sola sia la favella, e tutta la diversità stia nello stile.

Ma se gli uomini pensano e sentono diversamenta eziandio allora quando si trivano pressoche nelle medesime circostanze, che addiverrà poi qualora si trovino in circostanze molto diverse? E diversissime dovettero essere queste necessariamente in tempi diversi pel cangiamento fattosi nel viver civile secondoche le cognizioni nostre si sono andate moltiphi190 LEZ, SU LA LETTERATURA ITALIANA cando e perfezionando dall'un secolo all'altro. Ed ecco, secondo che pare me, dimostrato che una sola, e press'a poco la stessa, dal trecento fino a noi è stata sempre la lingua, e che solo s'è diversificato lo stile. Ora è da cercarsi se il mulumento che ha fatto lo stile da secolo a secolo tornato sia

in pro o pure in discapito della lingua. Tre sono, per quanto a me sembra, i tempi nei quali prosperò più che in qualunque altro l'italiana favella, vale a dire il secolo quattordicesimo, il sedicesimo, e la seconda metà del decimo settimo, compresivi i primi anni del susseguente, Che negli scrittori del primo di questi periodi trovisi , generalmente parlando, una semplicità, una forza e una grazia maravigliosa, ne convengono tutti i conoscitori del bello scrivere. Quanto alla prima di queste doti, sembrami cosa incontrastabile ch' essa spicca assai più nelle auree scritture di quella età , che nelle opere de' secoli posteriori. E in qual dei libri di verun altro secolo troverete voi la bella ed elegante semplicità con cui sono scritti gli Ammaestramenti degli antichi, le Vite de santi Padri, e i Fioretti di san Francesco? No certamente, non s' ingannano quelli i quali stimano doversi piuttosto ammirare, che potersi, non dico vincere, ma nè pur agguagliare da noi questa loro invidiabile semplicità.

Diciamo ora altresi della seconda delle doti della loro favella, cioè della forza. Grandissima is trovo anche questa ne' più di loro: il che sarebbe agevole a dimostrarsi con esempi tratti dalle lor opere, se la brevità di una lettera il concedesse. lo mi contenterò per tanto di addurse qui un solo, tolto colt e caso dall'Istoria di Dino Compagni; e sabà quella brevisaima arringa (se pure le si può dar un tal nome) ch', ci fece quando trovavasi fra coloro che s' erano proposti di caeciar di Firenze i Cerchi e gli attri di loro parte. a Signori, diss' egli, prechè » volete voi confondere e disfare una sosì buona

PARAGORE DE' TRECENTIST CO' MODERN 191 y cith? Contro a chi volete pugnare? Contro a von stri fratelli? Che vittorià avrete? non altro che pianto. » In questo favellar, cois sempliee è breve, ha una forza situpenda, secondo me. Non ti vanno propriamente al cuore e non t'intenefisconq quelle parole una così buona citta? quanto affettà è là dentro! E non ti senti commovere a quelle altre contro a' costr fratelli p'e non ti metono in gran pensiere quelle ultime non altro che pianto? e non val più questa conèjone si corta e si succesa, che una lunga tirata di più facce che sogliono occupar quelle-le quali per lo più si leggono shadigliando negli storici del cinquecento (1)?

Parmi per altro che siaci un po d'ingiustizia in coloro che in fiatto d'energia troppo abbassimo i cinquecentisti, rinfacciando ad essi di avere affievo dita e suervata la loro prosa con sopraccaricarla di parole presso che inutili, per renderla più nume-

<sup>(1)</sup> D' una ocemenza grandissima è anche nel cominejamento del libro secondo quell'apostrofe con cui questo autore sfoga la giusta sua collera contra gli accaniti suoi concittadini. « Levatevi , egli dice , o mal-» vagi cittadini , pieni di scandali, e pigliate il ferro n c.il fuoco colle vostre mani, e distendete le vostre » malizie, e palesate le vostre inique volontà e i pr\$-» simi proponimenti : non penate più : andate c met- · » tete in ruina le bellezze della vostra città : spandete » il sangue de vostri fratelli ; spogliatevi della fede e » dell' amore; nieghi l' uno all' altro ajuto e scrvigio; » seminate le vostre menzogne, le quali empiranno i » granai de vostri figliuoli, ec. » Ponderate bene queste parole, esaminate il valor di ciascuna, panete mente all' effetto che producono in voi , e al ritratto ch' esse fanno della malvagità di coloro; e dopo ciò sarete ben imbarazzato se vorrete trovarmi in qual si sia degli scrittori del sedicesimo secolo un tratto di maschia eloquenza da contrapporsi a questo-

192 LEZ. SU LA LETTERATURA ITALIANA

rosa, e più grata all' orecchio. Certo di aleuni di loro questo non può negarsi : ad ogni modo negli scrittori di quel secolo non è un tal vizio sì comune , come si crede. Pigliatemi le Storie fiorentine del Segni, pigliatemi l'Istoria d'Europa del Giambullari , pigliatemi la Circe del Gelli , pigliatemi le Lettere del Caro, e mostratemi dove sono in questi scrittori le parole di soprappiù, le quali vengano a indebolire il dir loro. E quanti altri di così fatti non potrei rammentare, oltre a questi? Ma che dirò poi d'un Machiavelli, che dirò d'un Davanzati, le cui prose ( e massime quelle dell'ultimo ) son tutte

nerbo e tutte sueco? Resta ancora da dirsi della terza delle tre doti mentovate di sopra, le quali si tengono in si gran pregio nelle scritture de' trecentisti, si è questa la grazia del loro dire. Io per altro non eredo in essa tanto inferiori i cinquecentisti agli scrittori di quel secolo, quanto sostengono molti de' letterati de' nostri dì. E certo io non saprei rinvenire tra le scritture del trecento cosa più graziosa nè più gentile: della traduzione d'Annibal Caro degli amori di Dafni e Cloe. E nella Circe del Gelli quanta grazia non trovasi in que' euriosissimi Dialoghi d' incomparabil bellezza? Anche il Firenzuola è pur un grazioso e leggiadro scrittore! Ma dove lascio le Commedie del Cecchi e quelle dell'Ambra, dove lascio l'Aridosio di Lorenzino de' Medici , la Sporta e l'Errore del Gelli, la Gelosía e la Spiritata del Lasca, la Balia, la Costanza e la Cecca di Girolamo Razzi, il Sacrificio degl'Intronati e l'Alessandro del Piccolomini, gli Straecioni del Caro, e la Clizia del Machiavelli? E non è poi gran peccato che sia ed empia ed immorale la Mandragola del medesimo autore, la qual supera forse tutte le commedie or mentovate nella grazia del dire? Ora tutte queste commedie sono pure lavoro di scrittori del cinquecento : e con tutto ciò il P. Cesari, quel P. Cesari che aveva nel calamajo. e nella penna il trecento, quando si mise a tradur Terenzio ricorse a queste commedie, ch'egli trovava scritte con un garbo ed una grazia mirabile.

Da quanto si è detto parmi di poter inferire, che se nella prima e nella seconda di tali doti i trecentisti la vincon eglino, nella terza i moderni la pattino con esso loro. Ma in ciò poi che spetta' all'arte del costruire il periodo, io porto ferma opinione che la vincano, e di molto, i moderni, a' quali con questo mezzo è riuscito di dare alla prosa loro un andamento più regolare e più dignitoso di quello che noi troviam d'ordinario ne' trecentisti. Di grazia non torcete il viso all'udire questa parola arte in cofondendola con l'abuso che se ne suol far talora col metterne più che non converrebbe ; cosa che non farà chi lascerassi guidare dal suo buon giudizio. Mettetevi pur nel capo questo principio: che la natura fa le cose, e l'arte le perfeziona. In quanto è al lavoro del periodo, poco l'arte si scorge nella prosa del trecento prima che comparisse il Boccaccio. Il medesimo Dante, il quale è tanto a lui superiore nella poesía, nella prosa restagli addietro.

Era il Boccaccio uno di quegli uomini straordinarii , dai quali le cose , entro a cui eglino metton le mani, non sono lasciate mai nello stato nel qual essi le trovano. Egli innalzò la prosa italiana a maggior dignità; ma con dare al periodo un giro troppo artifizioso e poco conforme al carattere della lingua. nocque a quella sua semplicità sì venusta: il perchè negli scritti di lui, se guadagnò la favella per l'una parte, ne scapitò per l'altra. Egli cbbe tuttavía un numeroso seguito ; chè proprio è de' grand' uomini l' attirarsi l' ammirazione altrui e il farsi molti proseliti : tali furono due de' più chiari scrittori del sedicesimo secolo, il Bembo ed il Casa; tali moltissimi altri, spezialmente nella sua prima metà. Nè si può negare che nelle carte di così fatti scrittori. siccome in quelle del loro antesignano, le diverse

COLOMBO.

194 EZ. SU LA LETTERATCIA ITALIAMA parti del periodo non si trovino meglio connesso insieme che presso gli antichi, e che da un periodo tale non abbia la prosa acquistata più d'armonia, e una cert'aria più maestosa: se non che, come ho già notato, la natura della lingua mal vi si acconcia. Ben se n'accorsero alcuni de' più giudiziosi scrit-tori di quel tempo, e, e, lascatto il far boccaccevole, s' appigliarono ad uno stile nel quale e serbata fose, quant'era possibile, l'aurea semplicità degla metichi, e si trovasse quel tanto di dignità che conciliar si potesse col genio della favella: e l'esemplo di questi fu poscia seguito dal più degli scrit-

tori accurati. Ora noi passeremo a far qualche osservazione anche sopra di quegli scrittori che vissero in tempi a noi più vicini. Qui ci si presenta una schiera d'uomini valenti dedicatisi ad un muovo genere di studio, alla testa de' quali trovasi il Galilei. Egli fu che piantò fra noi le basi del vero sapere, e fece far di gran passi alla filosofia; e però negli scritti di questo filosofo e de' discepoli suoi comparve la lingua alquanto più ricça, ed acquistò maggior precisione. Conobbesi allor molto meglio di prima che, "essendo i vocaboli segni col mezzo de' quali sono esteriormente rappresentate le nostre idee, ed essendo le frasi la rappresentazione dell'ordine con cui le idee si presentano alla mente di chi scrive o favella, e del loro mutuo collegamento, conveniva tenere rivolto il guardo alle idee per favellare e per iscrivere con chiarezza e con precisione. Questo fu praticato esattissimamente da un Viviani, da un Castelli , da un Grandi , da un Torricelli , da un Marchetti, e dagli altri seguaci di quella scuola; ed a questo modo ricevè la lingua dai filosofi maggior perfezionamento, in quanto nelle opere di tali scrittori più giudiziosa divenne la scelta delle parole più convenevole per entro al periodo la lor gia citura , e più conforme alla ragione il loro colle ga-

PARAGONE DE' TRECENTISTI CO' MODERNI mento. Tale la troviamo questa lingua nell'Istoria dell'Asia e della Cina di Daniello Bartoli, nel Trattato del bene e nell'Arte della perfezione cristiana del cardinale Sforza Pallavicino, nel Quaresimale, nel Cristiano istruito e nella Manna dell' anima del P. Segneri, nelle Prose e ne' Discorsi di Anton Muria Salvini, ne' Saggi di-naturali esperienze dell' Accademia del Cimento , ne' Consulti medici e in diversi trattatelli di Giuseppe del Papa, nella Lettera a' Filaleti di Timauro Anziate (1) ( Carlo Dati ) e in altre prose di questo valente scrittore, e negli aurei scritti dell'elegantissimo Redi; tale ne' Discorsi e in varii altri Trattati di Antonio Cocchi, ne' Dialoghi di Francesco Maria Zanotti della forza viva de' corpi , e nella Filosofia morale da lui ridotta in compendio; e tale in parecchie altre opere di valorosi scrittori vivuti a que'dì.

Stimano alcuni che l'influenza della filosofia nella lisua debba apportarle nocumento, anzi che no; stanteché col darle una forma più regolare viner a toglierle certi vezzi e certe vaghezze ond'è abbiel·lita dalla immaginativa. Erronea opinione. La filosofia perfeziona ed affina i pensamenti nosiri, e però dee necessariamente affinare e perfezionare altresì lo strumento che serve a comunicarii ad altrui (2), vale a dir la favella: la filosofia per tanto non può a meno d'essere amica della purezza sua, della sua eleggiadria, della sua eleggaarta, ji una perola della

sua vera bellezza.

<sup>(1)</sup> Questa lettera è rara assai. Fu impressa in Firenze all'insegna della stella nel 1663. In essa mostra l'autore appartenere all'Itaka la invenzone della cicloide, e la scoperta della cagione per cui si alzano i liquidi nel vacuo.

<sup>(2)</sup> Prima di far ciò, serve questo strumento a determinare le nostre propric idee: è ad esse ciò che nella pittura il contorno alle figure.

196 IEZ. SE LA LETTERATERA ITALIANA

Veduti abbiamo i tre differenti periodi nei quali trovossi la lingua nostra nel più prosperevole e florido stato. Voi , a voler riuscire uno scrittore di conto , vi dovete eleggere a maestri di buono stile e d'incorrotta favella i principali e più riputati scrittori di ciascun di questi tempi felici , e mettere nelle opere loro ogni vostro studio (1). A questo

(1) Non sarebbe forse mal fatto I aggiungerne cziandio alcuno di quelli che scrissero bene anche in altro tempo. Ho già notato altrove, che dove la lingua latine, ita una volta in decadimento, non rialzossi più, l'italiana, caduta più volte in basso stato, ricubesi sempre. Ora qui osserverò, essere stato il corrompimento della latina sì universale; che dopo il secolo d' Augusto non trovasi più nessun autore, presso a cui abbia conservata la prima sua dignità. Al contrario i vizii che deturparono la lingua nostra non furono mai tanto generali, che pur non vi rimanesse qualche, scrittore d'un gusto sano, presso al quale essa si mantenne pura e venusta anche in mezzo alla corruzione del secolo in cui egli vivea. Nel principio del quattrocento Bonaccorso da Montenagno il giovane e Giusto de' Conti scrivevano in modo che si direbbe essere le opere loro del secolo precedente. FEO BEL-CARI e STEFANO PORCARI, i quali fiorivano intorno alla metà di quel secolo, le serbarono anch' essi ( e massime il primo ) ne' loro scritti la prima sua purità; e; verso la fine del medesano, Angelo Poliziano e Luigi Pulci le restituirono presso che tutto il suo lustro primiero.

Parimente quando i segunci del erro. Marini facecana gara di guartar la biona favella, il Guisara
na e il Guillai pura tuttaola la convervarono nelle
opère loro: il che frecro medesimamente, dopo di
casi, Getto Brittyocho, D'Erropetto Fionerti ed
Assalno Cera'; l'ultimo de quali specialmente serveva con tal pulitia, che nessun direbbe essere il son

PARAGONE DE TRÉCENTISTI CO MODERNI 197 modo vi andrete formando, senza quasi avvedevrene, un ricchissimo capitale e di voci e di locuzioni le più scelte e le più proprie della nostra doviziosa e gentili favella, da potervene valere in ogni vostra occorrenza. Oltra di ciò, mentre andate facendo le vostre letture, avete a indagar tra voi stesso la ragione per cui l'autore trascelse in quel luogo quel vocabolo piuttosto che un altro di simil significazione, quella frase piuttosto che un'altra; preche dispose e collocò la tal voce e la tal altra nel tal modo e nel tal luogo, piuttosto che nel tale, e così

sto, senza prefiggérri poecia d'imitare veruno degli autori nelle cui opere avrete studiato, scrivete Cittadino di repubblica dettatura di quet tempo infelice. Comparve di poi quella folla di leggindri scritori, che interamente la ripulirono dalle brutte macchie di cui l'aveno coperia la massima parte degli scri-

discorrendo. Utilissimo vi sarà questo esercizio, il quale servirà molto ad aguzzarvi l'ingegno, a perfezionarvi il giudizio, e da d'rendervi atto a discernere in una scrittura ciò che è degno di lode da ciò che merita biasimo, e distinguere le vere bellezze dalle apparenti. Come avrete fatto tutto que-

tori in un secolo sì corrotto.

Decaduta di bel nuovo, é imbrattata quanto mai si può dire e di veve e di maniere venuteci d'oltremonte, e di termini e frasi formate a capriccio da scrittori di pessimo gusto; la preservarono da tali magagne nelle lor carre il VALISISIRI e il LAZIASISI di PLAZIASISI di LAZIASISI di PLAZIASISI di PLAZIASI DI PLAZIA DI PLAZIASI DI PLAZIA DI PLAZIA

4. \* Commett Cont

seguendo ( ma giudiziosamente ) l'impulso della vostra natura propria; e vi prometto che sarete compreso nel novero de' migliori e più riputati scrittori del vostro tempo. Nè vi consiglierò mai di dare agli scritti vostri affettatamente una cert' aria del trccento, come molti si studiano a tutto potere di far oggidì : non essendovi , pare a me, alcuna ragione per cui s'abbia a parlare alla foggia de' trecentisti nel secolo decimonono, in cui si pensa e si opera tanto diversamente da loro. Aggiungete a ciò, che quello ch' era naturale in essi, sarebbe artefatto in , voi ; da che in certo modo seguirebbe, che in paragone delle scritture loro sarebbono le vostre come in paragone delle gioje, che formò la natura entro alle viscere della terra nel regno di Golconda, sono quelle che si fanno nelle vetrerie di Murano.

. Confesso per altro, che un paragone di questa fatta val quanto può. V'è questa differenza grandissima tra le gioje false e le prose moderne, dirò così, lavorate alla foggia de' trecentisti, che in quelle altro non avendovi che cristallo, esse necessariamente debbon essere di poco valore : laddove in queste si possono tuttavia trovar qualità tanto rare ed eccellenti , che le rendano sommamente apprezzabili. Tali sono, per cagione d'esempio, quelle del P. Cesari, scrittor di molto valore, ed uno de' primi de' tempi nostri. In tutti gli scritti di lui ha una eleganza, una proprietà di locuzione, cd una purezza di lingua, che voi difficilmente potrete rinvenir negli scritti della più parte de' suoi contemporanei. Con tutto ciò io sono d'avviso che la prosa di lui sarebbe ancora di maggior pregio sc si accostasse meno al far del trecento. Mi confermano in questa opinione le sue lezioni scritturali, in cui men che nelle altre opere di lui sentesi lo stile de' trecentisti; e sono pur si venuste, e si piene di garbo!

In questa mia lezione non ho fatta veruna menzione dell'italiana poesía, perchè, non avendo voi STIL' ELOQUENAL DE PROSATORI INALIANT 1990 nessana intenzione di dedicarvi ad essa, mi è paruta cosa inopportuna il parlarvi di quello che voi nè desideravate, nè ricercavate da me, e\*Preò mi sono atteuto unicamente alla prosa. Che se intorno a ciò, che voi ne ricercavate, io ho mal soddisfatto all'aspettazion vostra, attribuitelo al non aver io saputo far meglio. Conservatemi la vostra amicizia, della qual molto mi compiaccio, e credetemi ec.

#### LEZIONE SECONDA

INTOBNO ALL' ELOQUENZA DE' PROSATORI ITALIANI.

Qualora io penso a quel detto di Antonio, rapportato da Quiniliano (1), che tra gli oratori molti gli eran sembrati foccondi, nessumo eloquente, non posso a meno di formare dell'eloquenza un concetto così sublime, che il cimentarini a ragionare di essa, piuttosto che ardimento, mi pare temerità. Ad ogni modo, inviato ancor io dall'ineffabile cortesta dell'egregio Presidente a presentare a cotesto illustre Atenco qualche frutto del mio povero ingegno, indotto io sono dalla stessa altezza dell'argomento a trattare anzi di questo, che d'altro, perciocchè, così facendo, io vengo ad offerirgli un lavoro, se non per sè medesimo, almeno per la materia, degno certamente di si nobil Consesso.

Ampio argomento è questo, e da potersene scrivér volumi interi ; e con tutto ciò lo mi trovo al presente costretto a dover racchiudere entro allo spazio di pochissime carte quello ch'io ne diro. Nun altro dunque or s'uspetti da me questa cospicua Adunauza, se non ch'io accenni così di volo qualcuna soltanto delle cose che sopra si vasto argomen-

<sup>(1)</sup> Instit. Lib. VII. Procm.

to parranno a me degne d'esser toceate. Cercherò, prima di tutto, che cosa sia questa eloquenza; appresso osservero eh'essa manca in gran parte, generalmente parlando, alla prosa italiana, e ne indicherò le precipue cagioni ; e per ultimo dirò alcuna cosa di ciò che è da farsi, acciocehè divenga la prosa nostra niente inferiore, anche nel fatto dell' eloquenza, a quella di verun' altra nazione.

Egli avviene eziandio dell'eloquenza quello che aceade di non poche altre cose : non tutti que' che ne parlano n' hanno la medesima idea; laonde non sara cosa inutile che , prima d' andar più oltre, io dichiari ciò che per eloquenza io m' intenda. Se io mi sto all'intrinseco valor del vocabolo , non altro io debbo intender per eloquenza, che il manifestar che fa l'uomo eol mezzo della parola gl'intimi suoi sentimenti; ma se io ne considero inoltre lo seopo. io la fo principalmente consistere nel rendersi con la forza e gli allettamenti del dire in qualche guira padrone dell'altrui mente e dell'altrui voglie. Non disse male per tanto chi defini l' eloquenza il bene e facondamente parlare. Per manifestare ad altrui adeguatamente i suoi sentimenti , basta che l'uom parli bene; ma per guadaguar l'altrui animo è d'uopo altresi che egli parli facondamente.

Richiedesi a ben parlare chiarezza ed ordine nelle idee , proprictà e precisione nella favella ; richiedesi a parlare facondamente copia e scorrevolezza nelle parole, energia e calore nell'espressione. Se tu hai prontezza e facilità nel concepire le cose quali esse sono, e nel disporre i tuoi concepimenti in quell' ordine in cui debbong stare ; se ti riesce di rappresentarli ad altrui senza stento quali tu li hai nella mente: ed oltre a ciò se ti piovon dalla bocca a piacer tuo le parole ; e se queste , animate dal vivo sentimento che allora provi, t'escon piene di calore c di vigoria; va pure : addestrati nell arte del dire : chè nulla , per mio avviso ; à te manSULL'ELOQUENZA DE'PROSATORI ITALIANI 201 ca di 🍪 ch'essenzialmente costituisce la vera eloquenza.

Antico detto, e tuttodì ripetuto, è che il poeta e fatto dalla natura. l'oratore dall'arte. È egli poi vero ciò? Rispondo, che in parte è vero, ed in parte è falso. Se con questo si vuol dinotare che nel formar il poeta ha più d'influenza la natura che l'arte, e al contrario più l'arte che la natura nel formar l'oratore, io non ne disconverrò; ma se vuolsi esprimer con ciò, che sia opera solamente della natura il vero poeta, e unicamente dell' arte il vero oratore, questo io non concederò mai. Per non parlare se non del secondo, certo è che indarno studierebbesi di divenir oratore di qualche conto chi non ne avesse ricevute dalla natura le necessarie disposizioni. Un perspicace intelletto, una vivace immaginativa, un sentimento esquisito sono preziosi doni della natura; e senza cotali doti niuno fu mai, nè mai potrà essere oratore eloquente. Inutil cosa sarebbe l'intertenersi a mostrare quanto sien « esse, forse più ancora che a qualunque altra persona, indispensabili all' oratore : perciocchè come potrebbe mai egli senza una somma perspicacia e desterità svolgere e depurare quel vero che sempre dee essere il grande scopo del suo ragionare ; quel vero, io dico, che trovasi per lo più avviluppato tra dense tenebre, e mescolato e confuso quasi sempre col falso? Come in mezzo ai travisamenti ed alle ambiguità delle umane cose ravvisar bene ciò eh' effettivamente è dannoso, ed a noi talora par utile; ciò che in realtà è utile, e al nostro sguardo sembra bene spesso dannoso? Come senza una vivida e forte immaginativa dipinger le cose con quei colori che più allettano gli animi, e rappresentarle con quella energia che è si necessaria a fare negli ascoltanti un' impressione molto profonda? E come finalmente, non commosso egli stesso, gli altri commovere, e ne'loro petti trasfondere quei sentimenti che non fosser nel suo?

Ma non è per questo che molto affaiciars ancor egli non debha intorno a que' medesimi doni di cui larga gli fu la natura. Essa, propriamente parlando, a noi non dà se non le mere attitudini a checchessin; ed a noi spetta a fare il di più. Oh di quanto studio ha bisogno chi queste attitudini vuol portare a quel grado di perfezione a cui debbono pervenire affinch' egli ne tragga quel frutto che attende da esse! Ed ecco in qual senso può dirsi che non la natura, ma l'arte forma il vero ornatore.

Noi abbiamo sopra quest'arte eccellenti trattati e di antichi e di moderni maestri; e con tutto ciò, quanti sono gl' italiani oratori veramente eloquenti? Se stiamo al giudizio degli stranieri, pochi, o quasi nessuno. Forse a noi parrà troppo severo un così fatto giudizio ; e forse anche si potrà chiedere se competenti giudici sieno di ciò gli stranieri ; tuttavi è incontrastabile che scarso numero di valorosi oratori ha quell'Italia medesima, la quale sì ricca è di poeti, e di poeti grandissimi. Reca ciò maraviglia se si considera che più si richiede a divenir valente poeta, che valente oratore; ma si conosce che così pure doveva essere, se si osserva che le circostanze, in cui si trova l'Italia sono alla poesía più propizie di gran lunga, che alla oratoria (1). Lascio di esaminar se sia vero che più di qualunque altro governo atte sien le repubbliche a produrre i grandi oratori ; e solo dirò , che là dove non hassi a discutere grandi interessi, manca il più poderoso eccitamento a questo genere di coltura.

Or non è mia intenzione di trattenermi specificatamente sui nostri oratori, de quali basterà di aver fatto questo leggerissimo cenno; ma di favellare de prosatori, di qualunque fatta essi sieno. Egli è

<sup>(1)</sup> Era mestieri di questo vocabolo, il quale, per quanto è a me noto, mancava alla lingua nostra; e siamo debitori al Sarrini dell'averglielo aggiunto.

SULL' ELOQUENZA DE PROSATORI ITALIANI 203 fo za di confessare che gl'italiani prosatori , con tutto che grandissimo studio, e forse anche troppo, mettessero ne' loro scritti, ad ogni modo sono, per la più parte, riusciti languidi e freddi : e certo ne' loro componimenti cercasi in vano ordinariamente il nerbo e il calore che trovasi in quelli d'altre nazioni. Or donde mai ciò? È forse minor vigore nelle menti italiane, minor fuoco negl'italiani petti, che in quelli d'estraneo clima? Chi mai dirà questo? Conviene dunque che da tutt' altro proceda il difetto di maschia eloquenza che scorgesi nella prosa della massima parte de' nostri scrittori. Molte cagioni , per quanto a me sembra , concorrono a eiò ; ma perchè troppo lungo renderei il mio discorso, s' io volessi ragionare di tutte, mi ristringo a dir qualche cosa soltanto di quelle che a me pajono le più perniziose.

La prima, e forse la più potente, è, a mio parere, la instituzione che dassi comunemente alla gioventù nelle scuole. In esse che si fa egli da principio apprendere a' giovanetti? Le declinazioni de'no-

mi , le conjugazioni de' verbi , il modo di concordare gli uni cogli altri , la costruzion del periodo, e cento altre cose di questa fatta. Ma e le facoltà della mente? e la loro analisi? e l'uso che di ciascuna è da farsi? Niente di ciò : non n' è ancora ( si dice ) venuto il tempo. A questo modo si viene a segregare la parola dal pensiero, e a dare alla lingua quella importanza ch'essa non ha se non in quanto è destinata a ben determinare le idee , a rappresentarle appositamente ad altrui, e ad essere il veicolo onde gli uomini l'uno all'altro trasmettono gl'intimi loro sensi. Nasce da ciò, che il giovanetto s' avvezza a considerare la lingua come cosa stanțe da sè, ed a riguardar come un capo lavoro d' eloquenza un' infilzatura di periodi quasi vôti di senso, purchè riempian gli orecchi d'una grata ar-

monia, e contesti sieno di voci leggiadre e di scelti

204 LEZ. SU LA LETTEBATURA PTALIANA

modi di favellare. Ed è da considerarsi che profondissime sono le impressioni che not riceviamo nei nostri anni più teneri: esse non si cancellano più. Perchè nella prina gioventi nostra fummo avvezzi ad apprezzare la lingua per sè medesima, noi l'apprezziamo a quel modo stesso anche quando 'siam giunti ad una età più matura; e facciam nostro principalissimo studio e le figure e la grazia e la pulizia e la dolecza della lingua, come se niente fosse in essa da doversi considerare più addentro, e s'avesse a preciar la favella micamente come favella.

À mantenere in noi un sì dannevole pregiudizio concorre anche la stessa bellezza sua. È incontra-stabilmente la lingua nostra una delle più belle che noi conosciamo; e con questa sua gran bellezza essa disvia in qualche modo lo spirito dello scrittore; e attiralo a sè tanto potentemente, che questi tenendo villo ad essa il pensiero più che non converrebbe, trascura altri pregi più essenziali alla prosa. Così egli avviene che alla prosa italiana divenga dannoso in certa guisa uno de suoi medesimi pregi.

Ma più le nuoce ancora l'error di coloro i quali s' avvisano in altro non consistere l'eloquenza, che in un profluvio di parole, in un fracasso di periodi , in uno sfarzo di figure che abbaglino e sbalordiscano: ridicolo errore e quasi incredibile, se non si rendesse palese ( e quanto palese! ) in una gran parte delle prose nostre, e massime in quelle de nostri oratori. Anche ad esso dà origine il metodo d'insegnare che è praticato quasi universalmente. Come un giovanetto passa dalla grammatica all'umanità, uno de' primarii esercizii della scuola si è quello di fargli apprendere i tropi senza mostrargliene il vero uso; e di proporgli temi sui quali egli dee stendere piccioli componimenti, così digiuno di cognizioni com' è. Or, che seguirà egli da ciò? Questo senz'altro : che il povero giovane, per non saper meglio fare, sarà costretto di riempiere la mitutto ciò unicamente per allungare il componimento, e rendere il periodo più ornato e più numeroso.

Avrà egli di poi, fatto adulto, continua occasione di sempre più confermarsi nel medesimo errore con la lettura degli scrittori del cinquecento, generalmente tacciati, e non a torto, di questa pecca. Ed è da dolersi che a ciò abbia molto contribuito uno de' più prestanti scrittori che mai avesse l' Italia.

Non vi scandalizzate di grazia, signori, se io arrischierommi di dire che mal servigio rendè alla toscana eloquenza il Boccaccio con voler dare alla lingua nostra un certo dignitoso andamento che non si affà certamente alla natura sua. Egli ·nientedimeno, dotato e d'un'immaginativa molto vivace e d'un sentimento molto esquisito, potè fino ad un certo segno innalzar la sua prosa alla macstà della prosa latina, e spargervi tuttavia per entro quella vivacità è mettervi quel calore che traspira da per tutto nel suo Decamerone; ma questo fu singolar pregio di lui. Venne appresso in basso stato la lingua, e finalmente, dopo un secolo e più, il Bembo ebbe il vanto di rialzarla, e restituirle il perduto splendore. Ma nel Bembo e ne' seguaci di lui non era l'anima del Boccaccio: e trovasi bensì nella loro prosa la sceltezza de' vocaboli , trovasi la proprietà delle locuzioni, trovasi il numero e l'armonía del periodo ; ma il fuoco , la vigoria , l'allettamento che sparsevi nella sua il grande antesignano di quella schola, nella prosa lor non si trova. Intesi gl'imitatori di lui quasi unicamente alla purezza della lingua, alla leggiadría de' modi del dire, alla dignità de' periodi , ed alla loro armonía , che è quanto a dire all' esteriore della favella, appagano molto l'orecchio, poco dicono all' intelletto, e freddo lasciano il cuore.

#### 206 \* LEZ. SU LA LETTERATURA ITALIANA

Conobbero ciò molto bene e il Machiavelli e il Gelli e il Giambullari e'l Caro ed il Tasso; e, banditi i periodi soverchiamente lunghi e le troppo ricercate trasposizioni, e messo più di vigor ne' pensieri, rendettero bensì meno elaborata, ma più saporita la loro prosa. Dopo di loro seguirono press'a poco lo stesso cammino il Galilei, il Viviani, il Torricelli , il Salvini , il Dati , il Magalotti , e parecchi altri: ma quegli che per la medesima strada si spinse più innanzi di tutti fu il gentilissimo Redi: questo scrittor giudizioso conobbe perfettamente il vero carattere dell' eloquenza italiana, ed a questo accomodando il suo stile meglio ancora che gli altri non avean fatto, riempì le scritture sue di grazie spontanee e native, e tali ei le rendè, ch' esse piaceran sempre, e saranno sempre lette e apprezzate. Nè debbon essere qui dimenticate nè pure due altri scrittori assai valorosi ancor essi, il Bartoli e il Segneri, più elaborato il primo , più semplice l'altro , ma gran maestri nell' arte del dire ambidue. Deh perchè mai non si sono seguitate le tracce di così fatti scrittori?

Ma l'uomo è un essere capriccioso e bizzarro; e quando ha battuta per qualche tempo una strada, ei se ne annoja, e in lui nasce la smania, seguane quel che può, di tentarne un'altra (1). Entrarono in una strona fantasia non pochi scrittori degli ultimi tempi, e dissero: In un secolo di tanta collura

<sup>(1)</sup> Anzi ( potrà dire alcuno ) è tutt al contrario. Talor si riengono le vecchie usanze per secoli e scoli , e vi ci tenirmo pertinacemente pataccati solo perchè s' è fatto, da tanto tempo così. Questo è vero dove si tratta di pratiche già stabilite; ma in cio che dipende dal beneplacito nostro, e nei lavori dell'ingegno massimamente, ciascuno, soppino dall'amor proprio, ci vuol aggiunger del suo, e far diversamente da quello che han fatto gli altri.

SULL' ELOQUENZA DE' PROSATORI ITALIANI 207 perchè s' ha egli ad attenersi unicamente al'linguaggio de' padri nostri , di que' nostri padri che nel sapere eran tanto più indietro di noi? perchè le notizie nuovamente acquistate, e le fogge del vivere introdotte fra noi hanno ad esser enunciate coi vocaboli e modi ch'erano in uso tra loro? Sono questi adattati ai presenti nostri bisogni? E il semplice e gretto lor favellare risponde forse a quella energia che con l'accresciuto sapere e le nuove costamanze ha il nostro spirito in questi ultimi tempi acquistata? Le cognizioni nostre e le maniere del vivere d'oggidì richiedon nuovi vecaboli e nuovi modi di favellare; e donde quelle ci son venute, indi sono da trarsi anche questi, essendo le cose inseparabili dalle parole destinate a rappresentarle. Così si disse, e così si fece; e in poco spazio di tempo si vide la prosa italiana tutta imbrattata di sudiciume straniero, e la bella lingua dell'Arno si sfigurata, che non pareva più dessa.

Ma ben presto alzarono le loro grida contro a tanta turpitudine non pochi de' letterati nostri: c perchè noi sogliamo condurci sempre agli estremi; non contenti eglino di rigettare dalle lor prose tutto ciò che puti di straniero, per render più pretto, secondo che ad essi pareva, il lor favellare, andarono a caccia delle voci e de' modi più disussti e più vieti, e gl' incastraron come altretanti ziocili

per entro alle loro stucchevoli prose.

Nè perchè insulse riescono le scritture di questi appassionati cercatori de 'men usitati vocaboli e delle forme più peregrine del favellare, è da dirsi che la purità della lingua noccia, come assurdamente pretesero alcuni, alla energia della prosa ed alla vera eloquenza: conciosiachè, se questo fosse, niente altro sarebbe stato che, un freddo e scipito favellatore il più eloquente degli oratori, il qual tanta cura ponca nella scelta de vocaboli, e tanto studio avea fatto intorno alla purezza e proprietà della ro-

mana favella. Altro è che tu abbi la debita cura mel rendere eleçante e forbito il tuo favellare; ed altro che tu ti stimi il primo scrittor del tuo secolo, perchè più d' ogni altro hai rastrellato dentro delle tue carte e ribaboli fiorentini, e vocaboli vieti, e forme di favellare ite in disuso da molto tempo. La prima di queste due cose è effetto di sodo giudicio; la seconda di mente leggiera: e da questa che mai di buono aspettar si può (1)? E certo è che il manifestare i nostri concetti pulitamente e con garbo apporta diletto; ed a ppartiene all'eloquenza non meno il dilettare, che il persuadere; stanteche il diletto è potentissimo mezzo a. La rentrare nell'altrui animo ciò che diciamo, e a guadagnar il cuore di chi ci sesolta (2).

Dappoiché s' è già brevemente detto quello che più necessario sembrava intorno alle principali cagioni che difettosa rendono la prosa di molti degl'italiani scrittori de' tempi addietro, e toccita di passaggio qualche altra cosa che rapportavasi a ciò,

(1) La prosa di costoro non è fredda ed insulsa perchè sia picna di così fatte genillezze, ma perchè della loro zucca non poteva uscir niente di meglio: e se non fosse stata condita di tali droghe, sarobbe stata riempita di scipitezze d'altra natura; ma sempre di scipitezze.

(2) Sono le parole, per così dire, il vestimento de pensieri: e siccome, affineb sia fatta ad alcuno buona accoglienza, è d'utopo eli egli presentisi decentemente e publitamente vestito; così, acciocchè gli scritti nostri sicno dal tettor lictamente accotti, gli si debbono recure davanti non disadorni e sudici, ma venusti e pulti: chè a questo modo apportando ad csso maggior diletto, più ancora si guadagneranno l'animo suo; il che è lo scopo dell'etoquenza. Tonto dunque è lontamo che la publicia del dire le rechi danno, che anti le giova molto, ed è uno de requisiti suoi.

resta ora che con ugual brevità si dica alcuna cosa altresi de mezzi di migliorare la nostra, e di dare

a questa ciò che si desidera in quella.

Brama naturalmente qualsivoglia scrittore che i proprii componimenti piacciano altrui: cla ciò con-seguire, egli è d'uopo ch'esso con la sua scrittura dia pascolo all'intelletto; avvivi e tenga desta la immaginativa; ed accienda gli affetti, ne lasci ch'essi si raffreddino punto. Donde segue, che piena di buon succo, piena di vivacità, piena di calore dee essere la sua prosa: senza di che non gli verrebbe fatto di ottence il suo intento. A tre dunque si riducono i mezzi ai quali cgli si deve appigliare, s'ci vuole che sia la sua prosa letta con piacere e applaudita: a riempirla di copiose cognizioni e di non comuni pensieri; a darle un colorito vivace; ed a mettere in esse miolto calore.

Egli è da considerarsi che noi siamo una certa fatta di esseri per ubtura orgogliosi, e quindi che ciascuno, per poco che vaglia, ha un' alta opinione di sè : donde avvinee, che chiunque gli parla, se vuol piacergli ; dee mostrar nel suo dire ch' egli il considera uom di molto intelletto; e questo gli fa con riempiere il suo discorso di nobili conetti e di scelta dottrina il più ch' egli può. Passato è quel tempo, nel quale il lettor contenavasi di parole, purch'entro ad armoniosi periodi esse fossero collocate leggiadramente: ora nelle parole egli cerca le cose; e come queste non trovi, tosto la noja l'assale, e come queste non trovi, tosto la noja l'assale, e;

lo scritto cadegli dalle mani.

Dall'essere l'uomo grand'estimator di sè stesso deriva anche questo, ch'egli per lo più sdegna di riconoscersi più scarso di sspere e d'ingegno, che non è quegli che a lui favella: e però dec questi guardarsi da quel tuono pedantesco e magistrale, che, derivando sempre e da soverchio apprezzamento di sè medesimo e da disistima d'altrui, è di sua natura increscevole, e quindi all'eloquenza contra-

LEZ. SU LA LETTERATURA ITALIANA

rio; perciocchè, dove questa tira a sè gli animi, quello da sè li rispinge. Sarà per tanto schietto, disinvolto, e senz'ombra di boria il suo ragionare, e come di persona che parli a persone già instrutte ed ottimamente fornite di cognizioni: e in ciò principalmente consiste quella urbanità e politezza ch' è

si propria dello scrittore colto e gentile.

Per questa ragione stessa tanta dovrà essere la chiarezza e la facilità del dire, che niuna fatica duri il lettore a ben comprender le cose che gli si espongono: .nel che gravemente peccano il Bembo, il Casa, ed i loro seguaci, i cui periodi prolissi troppo e intralciati è d'uopo legger talora più d'una volta, prima di trovarci la costruzione ed il senso. E forse più gravemente ancora vi peccano quelli che, per ostentare o elevatezza di mente o acutezza di ingegno, astrusi si rendono e oscuri. Non si può credere quanto all'uomo rincresca l'intendere con difficoltà ciò ch'altri gli dice, non tanto per la fatica ch' ei vi sostiene, quanto pel disgusto che prova nell' aver a sentire in lui stesso, che limitate sono le forze della sua comprensiva, e minori di quello ch' egli vorrebbe: ciò molto ferisce il suo orgoglio.

Ma quantunque il nostro scrivere debba esser limpido e chiaro, nientedimeno ogni cosa non ha da spiccarvi in guisa, che nulla più resti da fare a chi legge. Alletta non poco il nostro amor proprio il comprendere da ciò che ci si dice anche quello che pare che non ci sia detto: ma vuolsi usare in questo molt' arte; e quel che soltanto si accenna, fare che trasparisca, come di sotto a un sottilissimo velo, si manifestamente, che non possa non essere inteso : cosa malagevolissima a conseguirsi, e tuttavía necessaria a chi eloquente vuol essere; chè uno de' requisiti dell'eloquenza è il dir più che non suonano le parole:

A questo giova molto la scelta giudiziosa che lo scrittore fa delle voci, e la stessa loro collocazione. SULL'ELOQUEZZA DE PROSATORI ITALIANI 211 Giasqui vocabolo, oltre all'idea principale, ne recaseco qualcun'altra accessoria; ond'è che di due voci, le quali diresti sinonime, esprime più l' una che l'altra. Un addictitivo o preposto o posposto al nome suo sostantivo ha sovente più o meno di forza, e talora esprime altra cosa (1).

Una picciola reticenza dice alcuna volta assai più che una lunga frase. Quanto non esprime bene spesso un semplice modo ammirativo o interrogativo ? Oltre alla significazione delle parole indica quello, la maraviglia, questo l'indignazione, o simili altri affetti risvegliati nello scrittore, e val più che se questi dicesse: ciò mi reca stupore, ciò movemi a salegno, mi stomaca, ec. Col mezzo dell'ironia esprimesi tutt'altro che quello che suonano le parole: il sarcasmo altrui fa comprendere il disprezzo in cui si tiene da chi parla la persona o la cosa di cui egli favella : le allusioni mettono davanti al lettore anche ciò che di per sè non significan le parole. Ma gli artifizii ora detti sono de' più ordinarii , e cogniti a tutti: ce ne ha ben altri di molto maggior finezza, e conosciuti soltanto dallo scrittore di sommo ingegno: dipende talora da questi quanto ha di più esquisito nell' eloquenza.

Le pure non basta ciò anoroa a far che acquisti la prosa tutta quella energia e quel garbo ch' essa richiede: a questo clictto egli è d' nopo che lo scrittore, oltre a ciò, sia, per così dire, anche pittore; e, ad esser tale, gli è necessaria una vivacee feconda immaginativa. Come che questa sia dono della natura, nientedimeno intorno ad essa dee molto adoperarsi ancor egli dal canto suo. Chi è che non sappia quanto vale un lurgo e continuo esercizio a migliorare ed avvalorar le naturali facoltà nostre, e a portarle ad un alto grado di periezione? In

<sup>(1)</sup> Buon uomo, per cagione d'esempio, significa tutt' altro che uomo buono.

quanto a quella di cui ora si parla, quando al pensiero s' affaccia una cosa la qual sia di qualche importanza, è d' nopo avvezzarsi a considerarla da tutti i lati; a stendere il guardo su tutto ciò che le appartiene, e con essa ha qualche correlazione; a ravvisarvi tutto quello che vi si potrebbe connettere; e collegandone insieme ogni cosa, farne dentro della mente una pittura che, per essere puramente immaginaria, non lascia di parere in qualche guisa reale. Abituerassi a poco a poco in questo modo la mente a concatenare insieme le cose che servono a dare l'una all'altra risalto; e, come abbia lo scrittore contratto l'uso di recarsele innanzi con questo accompagnamento, ne formerà, quasi senza avvedersene, per entro agli scritti suoi quelle vive dipinture, donde in gran parte deriva il magico incanto dell' eloquenza (1). Quando il Segneri nella predica ventisettesima del suo quaresimale vuol persuaderci che le tribulazioni sono da riguardarsi come favori che ci vengou dall' alto, e che perciò noi dobbiam riceverle di buon grado, e benedire la mano che ce le manda, ben 'egli conosce che ciò dee parere al più degli uomini un paradosso; ma la sua immaginativa largamente gli somministra di che formare una pittura sì viva di tal verità , che l'animo degli uditori non può a meno di rimanerne altamente colpito. Nè ci volea meno a far questo, che una mente già da gran tempo esercitata in somiglianti lavori. Osservi, di grazia, il lettore quante particolarità egli ci tira dentro opportunamente, e con quanta maestria le va disponendo entro al suo quadro, acciocchè meglio producano il loro effetto. - " Passerà talora, dic' egli, un giovine cavaliere per una strada vestito pomposamente,

<sup>(1)</sup> Il viver nostro è, per così dire, una catena di abitudini contratte da noi senza che ce ne accorgiamo; dalle quali dipende il più delle nostre azioni.

SULL' ELOQUENZA DE' PROSATORI ITALIANI 213 e, senza recar noja ad alcuno, se n'andrà pe' fatti suoi tutto raecolto, sol pavoneggiandosi forse dentro di sè della bella chioma dorata ehe gli flagella gentilmente le spalle, della gala leggiadra, del culto splendido, del portamento attillato. Quand' eeeo ch'egli improvvisamente si sente colpir nel dosso da una gran palla di neve, da cui, con riso de' circostanti, gli viene asperso il cappello , aspersa la zazzera , asperso lo scarlatto finissimo del cappotto di eui va altero. Or chi può esprimere quant' egli tosto s'inalbera a tale insulto? E perchè non sa donde vengagli, più adirato s' infiamma in viso, s'infierisce nel guardo, e per poeo resta eh' ei non pon mano precipitoso alla spada, per vendicarsi di chiunque credane autore. Se non che, quando egli alza l'occhio, si avvede quanto gentil destra fu quella che lo colpì: ond' egli incontanente a tal vista non pur si placa, ma, rasserenando la fronte, con un piacevol sogghigno, con un profondissimo inchino la riverisee; e'l di seguente torna di bel nuovo a passare sull'istess' ora, sotto l'istessa finestra, per ambizion di sortire una simil grazia. Or io non so, miei signori, perchè non debbasi far a Dio quell'onore che ad una donna si fa, ec. » (1) -

(1) Anche il Tasso nel Canto XIX. della sua Cerusalemme Liberata allora che gli fa uscire della citti Taucredi ed Argame per terminare la loro quecela colla morte dell'uno o delle altro, adiutano, comè rea a ravvisare le cose nel modo che ho detto, vede, oltre a' due guerrieri, que' padiglioni delle geni accumpate, a cui essi danno le spalle; vede quel girrevol calle che per secreti svolgimenti Il porta; vede quello mombrosa angusta vvolgimenti Il porta; vede quello mombrosa angusta vvolgimenti Il porta; so del guello di intorno non altimenti che se fosse un textro ad uso di battaglio e di carece; vede i due guerrieri fermarsi quivi , ed Argante volgersi all' alllitta città in atto d' uno pensieroso. Ne ciò basta ancora. Come

Non si può dir quanto vagliano questi lavori della immaginativa a intertener con diletto il lettore ; e tuttavia convien confessare che allo scrittore molto ancor mancherebbe, s'altro effetto che questo non valesse a produr la sua penna in chi legge. Il maggior pregio dell'eloquenza si è quello non già d'arrestarsi a dipinger le cose alla immaginazione con belli e vivaci colori; ma di scendere al cuore, ed attirare a sè gli altrui voleri con la forza e l'efficacia del dire : e questa è assai malagevole impresa. Non giungerà mai a rendersi padrone dell'altrui volontà chi non possede la grande arte di mover gagliardamente gli affetti : e ciò è riservato a quei soli che, parlando e scrivendo, provano in sè quelle medesime commozioni che studiansi di eccitare in altrui. Un dicitore la cui anima è fredda, per quanto si sforzi d'incalorir il suo dire, non parlerà se non freddamente, e non sarà se non freddamente ascoltato. Perchè, di grazia, leggo io senza provare in me la menoma commozione un intero dramma di Giannandrea Moniglia, e tauto m' intenerisce questa cortissima strofa del Metastasio?

"Misero pargoletto,
Il tuo destin non sai;
Ah! non gli dite mai
Qual era il genitor. »

Senza dubbio per questo, che il primo si studia di

s'egli altresi ci fosse presente, ode il sarcasmo bellissimo di Tancredi, il quale scorgendo il nemico in tala tato, il deride; ed ode eziandlo la risposta tutt' insieme patetica, sublime, e piena d'accrbità, che è data a lut dal fiero Pagano. Questo è tutto lavoro dell'immaginativa; ma di una immaginativa lungamente serecitata nel ravoisare le cose non solo in sè medesime, ma in oltre relativamente alle circostanze che le accompagnano; e con le quali possono collegarsi naturalmente.

SULL' ELOQUENZA DE' PROSATORI ITALIANI 215 far piangere me mentr' esso stassi scrivendo col ciglio asciutto; e il secondo, mentre invita me al pianto, bagna esso stesso di lagrime quella carta ch' egli vergando va con l'inchiostro. Come a far passare un corpo dalla quiete al moto è necessario l'urto d'un altro corpo il quale sia in moto ancor esso, così parimente a commovere un animo il qual sia tranquillo si richiede l'impulso d'un altro animo che sia già commosso. Vuol l'oratore movere ad ira? s'adiri egli prima. Vuol destare negli animi compassione de'mali altrui? Se ne commova egli stesso, Noi siamo naturalmente disposti a dar luogo in noi stessi a quei medesimi sentimenti che scorgiamo in altrui : un' aria malinconica c' inspira malinconia ; un volto ilare c' invita alla ilarità.

Apparisce da ciò quanto sia necessaria all' nomo eloquente questa sensibilità senza la quale non gli verrebbe fatto sì leggieri di commovere altrui. Ora, se le sensazioni dell'anima corrispondono a movimenti eccitati nelle fibre degli organi de' sensi , di che dubitar non si può , sarà dunque nell' uomo maggiore o minor la sensibilità secondo la maggior o minor mobilità delle dette fibre. E questa diversa mobilità donde vien ella? certo dalla diversa loro delicatezza, in guisa che di quanto maggior delicatezza esse sono, tanto sarà maggior la mobilità loro. Di qui segue che negli uomini le cui fibre sono men delicate, essendo minor la mobilità di queste, dee necessariamente in costoro esser minore altresì la sensibilità : ed è cosa evidente che , a fine di accrescere questa, sarebbe d'uopo che dentro di essi aumentar si potesse la mobilità delle fibre.

Or non potrebbe n' uomo, quell' uom cui niuna cosa è difficile quando la vuol pertinacemente, non potrebb' egli, dico, qualora fosse tessuto di fibre non molto gentili, accrescer con l' arte la lor mobilità naturale? Se con un lungo esercizio acquista il danzatore un' agilità di piedi, il giocolatore una

LEZ. SU LA LETTERATURA ITALIANA destrezza di mano, il sonatore di gravicembalo una velocità nelle dita che non parrebbe credibile se non si vedesse; e se questa agilità, questa destrezza, questa velocità maggior della consueta non si ottiene se non coll'accrescere la mobilità delle fibre ondesono composti i piedi e le mani, e perchè non potrebbesi accrescere parimente la mobilità di quell'altre, onde procede il nostro interno sentire? chi ciò tentasse avrebbe a tal fine ancor egli, siccome fanno essi, a tener queste esercitate continuamente quando in un modo e quando in un altro. In questa variabile vita, si piena e di gioje e di amaritudini, mancano forse casi che glie ne porgano l'occasione? E non può egli medesimo con la mente moltiplicarseli a suo beneplacito, e immaginare altresì d'esservi a parte egli stesso, acciocchè facciano in lui più forte impressione (1)?

(1) Molti rideranno, son certo, di così fatte speculazioni ; e con tutto ciò pare a me che non sia da farsene beffe si di leggieri. Certissima cosa è che può l'uomo sopra sè stesso ottenere di grandi cose, e dare a forza di studio alle disposizioni e fisiche e morali, avute in dono dalla natura , un perfezionamento che non avrebbero queste acquistato, s' cgli non si fosse presa la cura di prevalersene a tutto potere. Un gliottone, per esempio, acquisterà una squisitezza di palato che gli farà discernere nel sapore de cibi quelle menome differenze che gli altri non vi sanno distinguere ; un pittore a prima giunta scorgerà ne' dipinti quelle finczze dell' arte che sfuggono ugli vechi del più degli uomini , e così discorrendo. Or perche questo? Tu dirai forse, perchè i primi vi prestano più d' attenzione: ma io ti risponderò, che, per quanta ne prestino anche i secondi , non viene lor futto di conseguire il medesimo intento; e soggiungerò, che questo accade piuttosto perchè le fibre di quelli col lungo eservizio hanno acquistata una maggiore disposizione MIL' ZLOQUENZA DE PROSAFORT ITALIANI 217
Ma intorno à ciò basti il poco che ho detto. Ora
è da farsi menzione altresi d'alcune avvertenze che
lo scrittor dec avere, s' ci vuol che animato e vigoroso fiesca, e véramente facondo il suo dire.

Non datà egli mai di piglio alla penna se non quando il soggetto, intorno a cui s' occupa, tutta gl' insada la mente. Abbandonisi allora all' entusiasmo onde è rapito, e, lasci scorrere sulla carta tutto ciò che vi cade, n'è cuirisi di belle parole, n'e di modi scelti, ne d'altra cosa di simi fatta: allora è il tempo di scrivere; verrà di poi quello di ripulire e abbellire. Pazzia è lasciar che s'a acquei la fantasia e raffreddisi l'estro per ire in traccia di bei vocaboli, in traccia di ferme eleganti di favellare; o per istarsene essaminando in qual' tempo furono esse nella lingua introdotte, e da quali autori adoperate. Cai questo ia non s'avvece che, men-

a ricevere quelle impressioni delicate che non sono atte a ricevere le fibre meno esercitate di questi.

Se non che pare che a quanto qui si asserisce s'opponga una osservazione assai ovvia, secondo la quale s' avrebbe anzi a stabilire che il lungo esercizio , lungi dall'aecreseere, diminuisca la mobilità delle fibre, con essa la sensibilità del cuore. Il soldato rimira con indifferenza le stragi, il chirurgo tratta senza ribrezzo le pinghe, gl' infermieri degli spedali assistono agli ammalati con animo imperturbato e tranquillo, perchè vi si sono a poco a poco avvezzati, nè più fanno in costoro sì miserandi oggetti veruna disgustosa impressione: Anche ciò è vero : ma questo avviene perchè allora quando le cose sono spinte di là da un certo segno, producono un effetto del tutto opposto a quello che sogliono produrre ordinariamente, stantechè alterando la tessitura delle fibre , sopra le quali esercitano la loro azione, le indurano e irrigidiscono, e per questa cagione le rendono poco disposte non che alle gentili, anche alte gagliarde impressioni.

Согомво

218 LEZ. SU LA LETTERATURA ITALIAMA tr'egli si va trattenendo in tali ricerche, il entusiasmo vien meno; che s'intepidisce il calor ch'era in lui ; e che a questo modo languida e fredda riesce di poi la sua prosa.

Fa peggio ancora quello scrittore mal avveduto, che al lettor suo vuol mostrare piuttosto se, che le cose le quali esso gli va dicendo; deplorabile vizio di non pochi de' nostri moderni. S'io piglio in mano le loro scritture, io veggio nella più parte di esse l'autor tetto inteso a far pompa qua della elevatezza del suo intelletto, la dell'acutezza del suo ingegno, ivi della squisitezza del suo gusto, colà della profondità del suo sapere , altrove dell' estensione di sue vedute : io lo veggio affaccendato dove in iscerre vocaboli pari e venusti, dove in riempiere gli orcechi di be' periodi; dove in abbellire i pensieri con leggiadre figure, a solo fine che il suo dire più sfarzoso riesca: in somma da per tutto mi s'affaccia l'autore, di modo che fuor che lui. nel suo miserabile scritto altro non trovo. Non così aceade nelle aringhe del più grande orator della Grecia. Se nelle prose de nostri l'autor fa d'ordinario che io perda di vista le cose e tenga vôlto il pensiero a lui , in quella del dicitor greco al contrario le cose fanno ch' io ne dimentichi in certa guisa l'autore ; tanta è la forza e l'incanto con cui esse tirano a sè i miei pensieri, le miè voglie, e, per così dire, tutto me stesso. Non sia per tanto lo scrittore si vago di mostrar se medesimo per entro alle sue carte, s' egli vuol essere più eloquente: ed acciocchè questo addivenga, mettavi meno d'òstentazione e più d'arte; ma di quell'arte fina; che o nasconde affatto sè stessa, o soltanto si mostra nelle più schiette sembianze della natura.

Apprendesi quest' arte alla scuola de'greci e de'latin scrittori. A giudicare da ciò che scorgesi non rade volte, parrebbe che all' cloquenza italiana di poco giovamento fosse (e fors' anche talora noces-

SULL' ELOQUENZA DE' PROSATORI ITALIANI 210 se ) lo studio delle letterc greche e latine : e certo è che pochissimi di coloro che sono i più versati nella greca e latina letteratura riescono eloquenti scrittori nel nostro idioma. Questo, secondo che pare a me, da due cose procede. La prima è, che i più di quelli che si danno a così fatto studio, mancano di quel fuoco il quale è necessario a chi vuol essere eloquente scrittore : e la scconda , che costoro , innamorati del far de' Greci e de' Latini , vogliono in ogni modo che un certo greco e latino sapore si trovi ne'loro scritti ; vezzo che toglie al loro stile quella spontancità che tanto vale a render dilettevole e saporito ciò che scriviamo. Per altro io porto ferma opinione che assaissimo giovi all' eloquente scrittore la lettura de' greci e de'latini autori , essendochè a tali fonti principalmente si attigne la sana , la vera eloquenza; ma stimo che , bevuto ch' egli abbia a quelle pure sorgenti, quando esso di poi prende in mano la penna debba in certa guisa dimenticarsi di avere bevuto quivi, dimenticarsi de' libri loro (1), dimenticarsi del loro fare, e mettersi nel capo che l'eloquenza sua dev'essere italiana, e non già greca o latina. E certo è che qualsivoglia nazione ha una maniera sua particolar di sentire , e quindi un fare diverso da quello dell'altre nazioni. Ciò, almono in gran parte, dipende da una tessitura di fibre più o men delicata negli nomini dei differenti climi, dalle diverse abitudini loro, e dal diverso carattere delle lor lingue. I Greci eran di fibra delicatissima, e perciò disposti a sentire molto squisitamente, ed aveano una lingua la più soave e melodiosa che fosse mai cono-

<sup>(1)</sup> Ma, se de porre in dimenticanza i lor libri, sarà cosa inutile adunque chi egli abbia studiato in essi. Anzi sarà utilissima. Avrà egli a si pure sorgenti attini i veri principii dell'eloquenza, onde poter divenire elonuente egli stesso.

sciuta: ed una lingua sì piena di soavità e di melodia nell'anima d'uomini di fibra sì delicata dovea produrre una sensazione gradevolissima. Uno stile aspro e rotto, e certi modi bruschi e impetuosi, sarebbono stati troppo violenti per loro, ed affatto opposti a quella maniera di sentire tenera e gentile a cui erano avvezzi; e il nostro Alfieri anzi disgusto che piacere avrebbe recato a' Greci con que' suoi modi tronchi e vibrati che tanto piacciono a noi. Per la ragione medesima le greche maniere, senza l'incanto di quella divina lingua, troppo debole. impressione far debbono in noi di fibra alquanto men delicata; ed io sono di avviso che una tragedia d' Euripide sul nostro teatro inviterebbe , più che alle lagrime, al sonno, Maggiore conformità noi dovremmo aver coi Latini, da' quali c'è derivata la lingua, e coi quali comune abbiam la contrada. Ad ogni modo la loro instituzione e la loro foggia di vivere fu diversa assai dalla nostra. Fuorchè a'tempi vicini ad Augusto , la guerra fu pressochè l'unica loro occupazione. Nati alla guerra, educati alla guerra , quasi sempre vissuti in guerra , contrassero in quella lor dura vita una rigidezza di fibra ed un'austerità di costumi che sconosciuti rendevano ad essi i dolci moti del cuore. Niun delicato sentimento in quegli animi aspri e feroci. S'ammollirono finalmente, ma non per questo s'ingentilirono : essi furon feroci anche in mezzo alla loro mollezza. Qual fu la nazione, tal fu ancora la lingua. Ricca, robusta, piena di maestà e di decoro, ben essa annunciava ch'era la lingua dei dominatori del mondo; ma non era già fatta pei sentimenti teneri e delicati. Anche l'eloquenza de'Romani, come quella de' Greci, cra dunque troppo diversa dalla eloquenza che a noi . di fibra men delicata di quelli, e di costumi più dolci di questi, si affà. Riteniamo per tanto de'Greci. riteniam de'Latini la finezza del giudizio nel cogliere il vero , la squisitezza del gusto nell'assaporare il

SULL'ELOQUENZA DE' PROSATORI ITALIANI 221 bello, la loro sagacità nel far passare e l'uno e l'altro unche nei nostri scritti con evidenza, con vivacità, con calore, in una parola con la stessa forza e col garbo medesimo che in que'sovrani maestri della vera eloquenza noi non cessiam d'ammirare: di questo risovveniamoci, a questo teniam volto lo sguardo quando verghiamo le nostre carte; ma dei medesimi dimentichiam tutto ciò che nelle loro non è confacevole al genio italiano. Acquisterà in questo modo anche la prosa nostra quella vigorosa eloquenza . quella eloquenza dominatrice de' cuori, che è nella loro. Non sono minori dei loro gl'ingegni nostri; non minore del loro il nostro sapere: sono capaci di elevati concetti al par delle loro le menti nostre; al par dei loro sono capaci di nobili sentimenti i nostri cuori : ricca è la lingua , bella , gentile, armoniosa, pieghevole ad ogni fatta d' argomenti, pieghevole ad ogni fatta di stile: niente in somma ci manca a poter divenire anche noi eloquenti al par de' Greci, al par de' Latini, al par di qualsivoglia altra nazione

Ma egli ci conviene , a voler ciò conseguire , lasciar la via dal più de' nostri calcata fin ora, e meglio instruire la gioventù italiana, e spogliarsì da pregindizii si fortemente e da si lungo tempo radicati nelle nostre contrade; conviene pigliarsi maggior cura delle cose che delle parole ; conviene occuparsi piuttosto nel recer cognizioni alla mente e nel mover gli affetti, che nell'apportar diletto agli orecchi. Molto certamente resta da farsi ancora: ad ogni modo s'è fatto il più. Nobilissimi ingegni hanno a' di nostri illustrata e vanno tuttora illustrando l'italiana letteratura con le loro eloquenti prose; il lor luminoso esempio ha desto ne' giovani d' oggidi un ardentissimo desiderio di seguitar coraggiosamente la stessa carricra ancor essi; in somma, tutto annuncia che noi vedremo giunta ben presto la gloria degl' italiani scrittori eziandio nella prosa a quell'altezza a cui nella poesía essa è già salita da tanto tempo.

DIFFERENZA TRA LA FACONDIA E L'ELOQUENZA IN AP-PENDICE DELLA PRECEDENTE LEZIONE,

Avete ragione. Dopo l'essersi detto in sul cominciar della precedente lezione che Antonio avea trovati molti oratori facondi, ma ne pur uno eloquente, era cosa convenevole che si mostrasse, almeno di volo. la differenza che passa tra la facondia e l'eloquenza. Io tuttavia non l'ho fatto sì perchè non parevami ciò necessario al mio scopo, e si ancora perchè, per quanto leggermente mi fossi ingegnato di farlo, sarei entrato in un pecoreccio da non useirne sì facilmente; tanto diversi sono i pareri intorno a questa benedetta eloquenza, e tanti gli aspetti sotto i quali essa può essere riguardata. Alcuni vi dicono, che l'eloquenza è la facoltà di persuadere; alfri ch' essa è l'arte di commovere : questi la fa consistere nell'aggiustatezza e nella copia delle parole; quegli nella rapidità e nella forza del dire ; un altro nel trasmettere in chi ascolta il sentimento profondo di cui è penetrato chi parla. Sarebb'essa mai una di quelle cose di cui , quanto è facile lo sperimentare gli effetti, altrettanto è malagevole il comprendere la natura? Ora dico io: se prima non si stabilisce che cosa essa sia, come volete voi che si possa determinare in che differisca dalla facondia?. Ad ogni modo , per compiacervi , io dirovvene il mio parere.

Consiste, s'io non erro, la facondia nell'esporre le cose acconciamente e con molta copia di concetti e di parole; e l'eloquenza nell'esporle ener-

<sup>(\*)</sup> La presente lezione è indiritta in forma di lettera.

DIFFERENZA TRA LA FACONDIA E L' ELOQUENZA 223 gicamente e con tale artifizio ehe ne resti preso l'animo di chi ode. Il facondo, per certo modo di dire, vien egli a dimorare con esso noi, nè ci rimove del luogo dove noi siamo; l'eloquente ci tira a sè, e ci conduce (talora anche nostro malgrado) dove a lui piace. Farò meglio comprendere il mio pensiero con un esempio. Il padre Segneri, volendo encomiare la povera vita che menan le suore dell' instituto di santa Chiara , applica ad esse ( Manпа , хи. Agosto , §. 11. ) quel passo di Gerenia: Siate quasi colomba la quale fa il nido in sull'estremità della buca ; e così s'esprime : « Queste sì che sono nel mondo colombe vere, che non ne vogliono nulla. Sono esse già colombe per altro (chi non lo sa?); colombe per quell'altissima purità con cui vivono; colombe per la solitudine; colombe per la semplicità; colonibe per gli alti voli che danno al cielo nelle loro segrete contemplazioni; colombe per la carità ardente che le fa languide; colombe per la compunzione assidua che le fa lagrimose; colombe per quel casto timor divino, il quale fa palpitarle ad ogni rischio di colpa , benche leggiero. Ma che ? per tali doti non mancheranno altre forse tra le spose di Cristo che ancor le agguaglino. Quella, nella qual esse indubitatamente vincono tutte, è, ch'esse sono di quelle colombe qui dette da Geremia, cioè di quelle che di questo misero mondo, in cui pur sono costrette a vivere-anchi esse, ne vogliono tutto il meno che . sia possibile. Guarda come davvero hanno fatto il nido in summo ore foraminis; non han nulla. Somma angustia di abitazione ; somma penuria di vitto ; somma povertà di vestito; somma strettezza di letto, se pur è letto quel che le stimola più alla vigilia che al sonno. Che possono ritenere esse meno di questo mondo di quello che ne ritengono? Qual maraviglia è però che sian sull'ultimo si ben disposte ad uscirne? Sono sciolte, sono spedite, sono in summo ore foraminis. Basta per tanto la prima

224 LEZ. SU LA LETTERATURA ITALIANA voce dello Sposo il qual dica: surge, propera, amica

mea, et veni, ch' esse son pronte a spiccare quel, sì gran volo da un mondo all' altro n

Eloquentissimo è questo passo fuor d'ogni dubbio: tuttavia in quella enumerazione delle alte virtù di queste santissime donne l'autore è, propriamente parlando, facondo e non più: egli lasciandoti, dirò così , là ove tu stai , ti va esponendo i diversi titoli per cui quelle ancelle di Dio il nome si meritano di colombe. Ma quando poi , per mostrarti la lor povertà, tutt' ad un tratto egli s' alza, e, pigliandoti in certa guisa per mano, .ti mena dov'esse sono , e dicendoti Guarda ec. , vaol che tu veda quasi con gli occhi tuoi proprii e quelle anguste cellette, e que' durissimi letticciuoli, e quelle rozze ed ispide lane, e quella povera mensa; e che le miri in tanta strettezza e penuria starsene bramosamente aspettando l'invito dello Sposo celeste, per ispiccar il volo di là , ed andarsene a lui ; allora , di facondo ch' egli era , diviene eloquente in tutto il rigore del termine.

Da quarito or s'è detto risulta che nel discorso alcuni tratti possono esser facondi , e non eloquenti ; e alcuni altri eloquenti , e non facondi ; essendoché molte parole, comeché accomodate al soggeto, possono tuttavia l'asciar fredda l'anima dell'uditore ; ed al contrario una parola sola , un sol cendo, eccitere in lui un grandissimo commovimento. Ad ogni modo nel bello stile si trovano la facondia e l'eloquenza conquinte per lo più insieme : chè , se ne togli la prima, esso diviene scabro ; e , se la ,

seconda , snervato.

È anche, oltre a ciò, da por mente ad un' altra cosa; ed è, che, secondo la diversità dei soggetti diverso de essere il modo del trattarii; dal che derivano più fatte di stili, e per conseguente altresi più generi d'eloquenza. Nasce da ciò una nuova difficoltà rel distinguer con precisione questa dalla fa-

DIFFERENZA TRA LA FACONDIA E L'ELOQUENZA 225 condía ; perciocchè quello che in parlandosi d' una materia sarebbe solamente facondia, parlandosi d'un' altra . materia press' a poco al modo medesimo diverrà per avventura vera eloquenza. Presupponiamo che alcuno tratti un soggetto grave e paletico, e ch' egli favelli bensì con acconcezza, varietà, ed abbondanza di concetti e di parole, ma nonpertanto non giunga a commovere gli animi degli ascoltanti; questi non sarà certamente, secondo ciò che 's' è stabilito di sopra , un dicitore eloquente , ma soltanto facondo; laddove s'egli trattasse a un dipresso nella stessa guisa un argomento in cui null'altro si richiedesse che d'intertener con diletto chi ascolta, egli sarebbe in tal caso un dicitore eloquente: perciocchè qui non si ricerca 'da lui se non ch' ei diletti ; dovechè nell' altro caso richiedesi ch' cgli diletti e muova.

Da questi diversi generi d'eloquenza, e dal divenire in alcum casi eloquenza ciò che in altri casi non sarebbe altro che pura facondia; ed oltra ciò dal trovarsi nel discorso per lo più mescolate queste due cose insieme, egli è addivenuto che si piglino l'una per l'altra, e che nel comun favellare tanto vaglia facondia, quanto eloquenza. Lo stesso Vocabolario della Crusca alla voce Eloquenza ha: « ELO-QUENZA. Il bene e facondamente parlare. Lat. eloquentia , facundia. » Ed alla voce Facondia : a FA-CONDIA. Copia d'eloquenza. Lat. facundia, eloquentia. » E il Facciolati parimente nel suo Lessico della lingua latina tanto alla voce Eloquentia quanto alla voce Facundia mette di rincontro il vocabo-/o italiano Eloquenza.

Molte altre considerazioni far si potrebbono , e forse si dovrebbono, sopra questo argomento, a volerlo trattare con qualche accuratezza: ma troppo lunga ne diverrebbe la lettera; e io ne sono già stanco, e voi altresì ne sarete ristucco. Farò dunque fine con protestarmi.

## LEZIONE QUARTA .

Delle omissioni commesse da' compilatori del vocabolario della crusca nell'allegare gli scrittori come testi di lingua.

Di tutti gli umani ritrovamenti uno de'più grandi e maravigliosi è seriza dubbio il linguaggio. Clie mai sarebbe l'umo senza questo portentoso veicolo de suoi pensieri , senzà questo eccellente stromento delle sue cognizioni? Inutil cosa sarebbe ora l'esterdersi sopra un argomento di già trattato da sommi blosofi , i quali n'esaminarono l'importanza e ne rifetarono i pregi: a me basterà ricordare che ii perfezionamento della società frat gli uomini va necessariamente di pari passo col perfezionamento del linguaggio.

Condibero cio in ogni tempo le incivilite nazionico d' che il coltivamento della lingua fu sempre
uno de principalissimi loro studii. Ma nessuna per
avventura ne fu che maggior cura vi ponesse, di
quel, che fecco gl' Italiani. Fin dal 1500,, epoca
nella quale tutte l'altre lingue moderne rozze eruno
ancora e neglette, la toscana favella sali a gioria tale, che anche oggidi si tengono in sommo pregio
le scritture di quella età, perciocche si contengono
in csse le più semplici, le più pure, le più venuste
lotte del favellare. Dopo un deteriormmento notabile, a cui essa soggiacque nel secolo susseguente,
surse nel sedicestimo ma folla numerosissima di ce-

<sup>(2)</sup> La presente lezione è la prefarione al Catalogo di alcune opere attinenti alle scienze, alle arti e nd altri bisogni dell'umo le quali quantunque uno cisate nel Vocabolario della Crusca meritano per conto della lugua qualche considerazione:

OMISONI FATTA NEL VOCABOLAMO DELLA CRUSCA 227 cellenti scrittori , i quali, riraleando le orme dei tre sovrani maestri del bello stile, ripungatala dalla ruggine che in parte ne toglieva la nativa Bellezza, le restituirono il primiero splendore , e tal la xendettero, che forse non vi fin mai altra lingua ne

più ricea di questa, nè più leggiadra.

Affinché poi ne divenisse e più spedito l'acquisto, e più faile l'uso, e fosse nel tempo medesino provveduto, quant' era possibile, eli'essa di tant'altezza non decadesse per mescolanza di lingue straniere, dalle quali rimanesse contaminata la sua purità , o per vaghezza di novità che ne deturpasse la . bellezza e ne togliesse la grazia, un'Accademia fu eretta di ragguardevoli letterati, ufficio de' quali esser doveva lo staceiare in certa guisa gli scritti degli antichi e de moderni autori , e lo seeglierne il più bel fiore. Difficile è a dirsi quanto lunghi fossero i loro studii, quanto assidue le loro cure in così fatto travaglio. Non contenti di avere raccolti e disposti nell'ordine più aceoncio, a pro di chi volesse valersene, i materiali della lingua; procurato di determinare la significazione d'ogni vocabolo con esatte definizioni ; facilitata la intelligenza dei men noti con brevi spiegazioni; eomprovato il legittimo e vario uso della massima parte di essi con autorevoli esempii, additarono inoltre eziandio ad altrui quelle opere, alle quali erano ricorsi eglino stessi, ed a cui potesse appressarsi, quasi a limpide fonti, chiunque desiderasse di attignerne la più purgata e tersa favella.

Ben si vede che immenso esser doveva così fatto lavoro, anduo l'imprendimento, malagevole la rinscitta in una lingua così doviziosa, in tanta copia di 
scrittori, è tanto varii fra loro di carsttere, di 
gusto, di sitle, e in sì gran diversità d' argomenti 
da loro trattati. Qual maraviglia è adunque che, 
rezinadio dopo tutti gli sforzi fatti da nomini sì teberiosi, e di tante cognizioni forniti e di tanto

228 LEZ. SU LA LETTERATURA ITALIANA

senno, acciocche l'opera loro riuscisse compiuta in ogni sua parte, nientedimeno restasse ancora a de-

siderarvisi qualche cosa?

Fuvi chi punto non tardò ad avvedersene; e fattosi a rileggere con attenzione molti de testi da que' valent' uomini adoperati, v' osservò aledne spigle, le quadi erano loro sfuggite in una messe contanto ricca: le raccolse diligentemente, e dentò di supplire a quanto in quella grand'opera trovavisi di difettoso (1). Ma egli non s'accorse, cred'io, che il maggior mancamento procedeva da altra cagione.

En quel rispetubile Corpo composto d'individui, il maggior numero de quali addetto era sopra tutto all'amena letteratura; dal che derivo che furono impiegate le loro fatiche nel raccorre le voci e le forme del favellare principalmente dagli scritti che si affacevano ai loro studii. Quanto a quelli che trattano di scienze, di arti, e di altre simigliante materire, mostra che se ne pigliassero alquanto minor pensiero: perciocche, quantunque eziandio da molti libri di tal genere facessero diligentissimo speglio di voci, nientedimeno ne trasciuranon affato non pochi, i quali avrebbero poutto senz'alem dublijo servire all' intento loro così appunto come gli altri che da essi furono adoperati.

Aggiudgasi a ciò, che parecchie opere di cui è da credere che si sarehber giovati se fossero state al lor tempo, vennero alla luce dopo la quarta impressione del loro Vocabolario. E questa si è appunto la ragione per cui nell'anno 1716 un illustre coussesso di letterati, che dall'Accademia fiorentina deputati furono alle correzioni ed alle giunte da faisi al Vocabolario della Crusca nel caso che si ponesse

<sup>\*(1)</sup> Quesie voci novamente raccolte furono inscrite à lovo luoghi nel Vocabolario della Crusra dal Pitteri nella seconda impressione Veneta, fatta da lui nel 1763.

OMISSIONI FATTE NEL VOCABOLARIO DELLA CRUSCA 229 mano ad una nuova impressione, conoscendo che i testi di lingua adoperati infin allora, per quanto copioso ne fosse il numero, non erano ancora bastanti a rendere così dovizioso in ogni sua parte come si conveniva il Dizionario dell'italiana favella, stese una nota, e non breve, di buoni serittori moderni da riguardarsi, almeno fino ad un certo segno, per autorevoli aneor essi in conto di lingua.

Ma, non so per quale disavventura, eziandio questi uomini dotti caddero nel medesimo inconveniente in eui erano incorsi gli Accademici della Crusca, e molto ci diedero di quello onde cravamo a dovizia forniti, poco somministrandoci di ciò di che avevamo penuria. La massima parte di questinovelli testi di lingua apparteneva ancor essa alle belle lettere; pochissimi affatto a studii più gravi. Ciò è tanto vero, che di quegli autori medesimi, che in ambedue questi generi avevano esercitate le loro penne, furono adottate le opere pertinenti alla bella letteratura, e quelle che trattavan di scienze . dimenticate. Laonde si dec piuttosto sapere lor mal grado di quanto intesero di fare, che rimanere paghi di quanto realmente fecero a sovvenimento de nostri veri bisogni.

Quanto danno sia seguito alla lingua dall' essersi tali opere trasandate și comprende da cio che nel secolo presente una gran parte de begl'ingegni è vôlta piuttosto allo studio delle scienze e delle bell' arti, che alla coltura delle lettere; e non trovandosi di leggieri dei più di loro nella propria lingua (quantunque realmente ci sieno) i vocaboli acconci al lor uopo, essi ne conian di nuovi, o ne introducono di forestieri con guastamento della pro-

pria favella.

Quindi è che un letterato assai bememerito di nostra lingua conobbe la utilità che alla medesima sarebbe venuta dalla compilazione di un Vocabolario arricchito di nuove voci tolte eziandio da altri buoni scrittori, oltre a quelli le cui opere erano state già ricevute per testi di lingua; ed essendosi a tal impresa accinto egli stesso, diede con sua grandissima lode all' Italia un Dizionario assai più copioso di quanti altri n' erano prima stati messi alla luce (1). Ma quantunque, oltre a' libri allegati già mel Vocabolario della Crusca , molti altri e molti ne fossero da lui adoperati in questo suo dotto lavoro , egli è per avventura da dolersi che abbia seguite in gran parte ancor esso le tracce segnate da quelli che preceduto l'avevano in questa carriera ; perciocchè nella scelta degli autori non citati degli Accademici, ond'egli giudicò che fosse convenevole di far uso, ammise molti di quelli che rignardan le belle lettere , e pochi di quelli che alle scienze, alle arti, ed alle altre materie concernenti i varii bisogni nostri appartengono. Non si creda per questo che io intenda di dargliene biasimo, chè anzi assai ne lo scuso; ed eccone la ragione. Gl'ingegni italiani, e i più belli particolarmente , furono vôlti , massimamente ne' tempi addietro, all' amena letteratura a preferenza d' ogni altro studio ; ond' è che in essa noi abbiamo grandissima copia di scritti in ogni genere molto eccellenti ; laddove assai più scarso si è il numero di quelli che versano intorno a più gravi materie. Aggiungesi a questo, ch'essendo la coltura dello stile molto più intimamente congiunta cogli studii delle lettere, che con quelli d'ogni altra fatta, molto più tersi , generalmente pari ndo, riuscirono quegli scrittori che conscerarono la loro penna all'amena letteratura, che quegli altri i quali la impiegarono nell'illustrare o le arti o le scienze. Dal che derivò, che facilissima cosa fosse il rinvenire ottimi scritti attenenti alle belle fettere, anche tra

<sup>(1)</sup> Dizionario universale critico enciclopedico della Lingua Italiana dell'abate Francesco Alberti. Lucca, pel Marcscandoli, 1797-1805. Vol. 6. in 4.º

OMISSIONI FATTE NEL VOCABOLARIO DELLA CRUSCA 251 quelli che stati non crano o da'compilatori del Vocabolario della Crusca adoperati, o per testi di lingua posteriormente adottati nella soprammentovata adunanza del 1786; e al contrario alquanto difficile il trovarne di buoni tra lo scarso numero di quelli che trattan d'altri argomenti. E questa appunto fu la cagione per cui un altro letterato, prima di quello di cui ora parlo, messosi egli pure a compilar un' opera, la quale somministrar ci potesse quanto mancava al Vocabolario della Crusca , per renderla doviziosa il più ch' ei potesse anche di que' vocaboli che spettano alle arti ed alle scienze, gli cavò qualche volta di luogo torbido e limaccioso; chè certamente nessuno dirà giammai che il cavalier Marini, per esempio, Vittorio Siri, Battista Nami , Trajano Boccalini , Giambattista Vico, ed altri di simil tempra, sieno in ciò che s'appartiene alla lingua buoni autori, e da farne conto. Dalla qual cosa è seguito contrario effetto alla intenzion dell'autore : perocchè facendo egli più copicso il suo libro , l' ha renduto men profittevole (i).

Egli è con tutto cio sempre vero, che ne il ripescare nei soli scritti adoperati dagli Accademici, della Erusca quelle voci e quelle forme di dire che fossero stuggite alla loro contatezza, ne l'aggiungervi quelle che ci sono inoltre formite da libri giudicati nella detta adunauza meritevoli di entrare sucor essi nel novero de testi di hingua, non può darcene tutta quella copia ne quella fatta di cui abbiamo

<sup>(</sup>r) Ben cede il lettore che qui si parla dell'opera del P. Gro. Pierro Bergantint, impressa in l'enezia nel 1745 col tiulo di Voci tialiane di autori approvai dalla Crusca, nel Vocabolario di essa non registrate, con altre molte appartenenti per lo più ad aati e scienze, che ci sono somministrate similmente da buoni autori. La nota di questi autori sta alla fine della detta topera.

## 232 LEZ. SU LA LETTERATURA ITALIANA

mestieri per esporre aeconciamente sopra qualisivogida soggetto tutti i nostri pensieri. Sarebbe necessario per tanto che altri si pigliasso la briga di retidere il catalogo de'nostri testi di lingua più riecoin quella parte spezialmente in cui tuttora csso è povero anzi che no, acciocellè poscia principalmente di la fossero tratti que vocaboli e quelle maniere di favellare che sono le più proprie della lingua, e le più acconce ad esprimere ciò che concerne science, le arti meccaniche e le liberali, ed altre materie di questa sorta; col qual mezzo venisse largamente provveduto a quanto si desidera ancora nel Dizionarii infino a qui pubblietti.

Ma si richiede in così fatta impresa e grandissimo accorgimento e gusto molto esquisito, e somma porizia in tutte le sopraddette materie, e e nella lingua massimamente; nè sembra che senza incorrere nella taccia di presuntuoso ed arrogante posse cimentarvisi un uomo, il quale non sia di tutte queste doti abbondevolmente fornito. Tuttavia in un affare di tanta necessità io non credo che biasimare si debba chi, mosso da buona intenzione, molto non si ferma ad esaminare se il carrico, ch'egli è per addossarsi, a' suoi omeri sia troppo grave. Giova bene spesso che pongano mano a che che sia quell'ancora da cui è da sperarsene poco; chè appunto il cativo riuscimento di questi porge non di rado occasione ad altruti di adoperarvisi con esto pui felica.

Indotto io per tanto da questa considerazione, comeché consepvedo io sia della tenuità delle mie forze, m'arrischierò non già di eseguire, ma solamente di tentare un lavoro riscribato a mani più caspette; e verro indicando alcune delle opere del migliori nostri scrittori, le quali, quantunque non allegate nel Vocabolario della Crusca, pei mentovate nella Giunta che fu proposta da farsi nel 1786, mi sembrano tuttavia, per lo vantaggio che può ridondarne alla nostra favella, poter meritarsi di venire

omissioni fatte nel vocabolario della crusca 235 ancor esse infra le classiche degl'italiani scrittori in

qualche maniera annoverate.

Ben vede il lettore che, parlandosi qui della lingua, per migliori nasti scrittori io intendo quelli la
cui locazione è più tersa, quantunque per altri riguardi essi possano essere per avventura de meno
considerevoli: il che ho voluto avvertire perchè pur
troppo ci saranno di quelli che vorran biasimarmi
dell' avere io trasandate molte opere pregevoli, e di
scrittori assai rinomati; e dell' averne al contrario
ricordate altre di pochissimo conto, e di autori di
assai minor grido. Così fatti biasimatori dovrebbono
per altro considerare che trattasi qui di farella; e
che, dove questa sia buona, altro non cercando
nel caso nostro, decsi tener conto siello scrittore,
qualunque siasi il valor su nella cosa da lui trattata.

E con tutto ciò io confesso di essermi qualche volta trovato molto perplesso nella scelta di quegli autori massimamente che alle scienze appartengono. E la ragione si è , che non hanno esse per la più. parte acquistato molto splendore se non verso questi ultimi tempi , ne'quali, se mal non m' appongo, la lingua fu men coltivata che per lo addietro dal maggior numero degli scrittori di tali materie. A quali di loro adunque era da darsi la preferenza? agli antichi, ovvero ai moderni? Se a quelli, sembra che mal se ne sarebbe conseguito. l'intento in ammettendosi autori dalle cui opere poco costrutto se ne sarebbe verisimilmente potuto cavare. E se a questi, se ne sarebbe forse conseguito ancor meno l'intento, in adottandosi scrittori di cui è da farsi bensì molto caso in ciò che spetta alla scienza da lor trattata , ma in fatto di lingua pochissimo.

Nientealimeno, se si considera che una gran parte de' termini consecrati ad una scienza furono adoperati eziandio nel tempo in cui essa non era peranche trattata se non debolmente, pare più sano consiglio l'attenersi nel caso nostro a così fatti au 234 LEZ. SU LA LETTERATURA ITALIANA

tori principalmente; ond'è che io sono stato in generale alquanto più propenso ad essi che a posteriori, facendo qualche volta capitale di tali autori che certo non avrei mentovati dove di scienza si fos-

se trattato, e non di favella.

Vedrassi tuttavia che nè pure i moderni ho lasciati da canto quando m'è sembrato che il pregio di buoni scrittori non possa lor essere a buona equità contrastato; anzi io dichiaro che molto volentieri ne avrei ammessi alquanti altri ancora , le cui opere avendo io lette nella mia gioventù, mi parvero scritte , per quanto la memoria può suggerirmi, con bastevole accuratezza di stile : ma perchè non ho avuta di poi la opportunità di farne un più maturo esame, ho creduto di doverni astenere dal registrarle con l'altre. Massime in un libro, il. quale non-è se non un abbozzo imperfetto di quanto verrà fatto, siccome io spero, da chi troverassi fornito de' lumi e degli altri ajuti che a ciò si richiedono, l'ommettere alcuni di quegli autori , che meriterebbero d'avervi luogo, è assai minor male che l'esporsi al pericolo di ammetterne di quelli che potessero più contribuire alla corrazione, che ell'aumento della favella. Un'altra cosa ancora mi resta da dire intorno a quegli autori a cui mi parve di avere a dar luogo nel catalogo che, io n'ho formato. Egli mi sembra egualmente ingiusto e il non voler concedere una sorta di preminenza, quanto alla purezza ed eleganza della lingua, agli scrittori toscam ; e il voler talmente ristringere ad essi questa bella prerogativa; che non abbiano a parteciparne eziandio quelli dell'altre provincie dell'Italia, i quali, facendo un lungo studio sopra i miglior maestri dello scrivere, possono molto bene divenir ancor essi eleganti e tersi scrittori. Chi nacque sulle rive dell' Arno, succiata avendo col latte una lingua quasi così pura com'essa si scrive, ebbe senza dubbio un vantaggio grandissimo sopra quelli che,

OMISSIONI FATTE NEL VOCABOLARIO DELLA CRUSCA 255 nati in altre parti, la succiarono impurissima e corrottissima. Sono per tanto i Toscani naturalmente atti ad esprimere le cose con maggior purità di favella,, che quelli dell' altre italiche contrade. Ma che possano questi altresì a forza di studio conseguire il vanto di scrittori colti e forbiti, e il Bembo, e il Castiglione, e l' Ariosto ed il Tasso, senza parlare d'altri a lor simiglianti, che non nacquero in quell'avventuroso terreno, ne sono una luminosa ed irrefragabile prova. Ond' è che io preferirò a qualunque altro , il più che io potrò , gli autori toscani; ma verrò ricordando eziandio alcuni di quelli ch'ebbero fuori della Toscana la culla, sì veramente che coll' avere molto studiata la lingua siensi acquistati fama essi pure di purgati scrittori.

Gli Accademici della Crusca nell'avvertimento a'lettori premesso all' altimo volume del loro Vocabolario, ci fanno sapere che degli autori da lor citati non tutte le voci hanno tratte fuori ; ed una delle ragioni che ne adducono è questa: che talune non poterono come toscane considerarsi, quantunque, in opere toscanamente scritte s' incontrassero. Dal che si vode che, in adottando essi un autore per testa di lingua, non hanno inteso che le voci e le forme usate da lui tutte dovessero indistintamente per buone essere ricevute: e certo con molta ragione; perciocchè possono talvolta peccare come che sia contro alla lingua eziandio coloro che maggiorinente abbondano di pretti e bci modi di favellare. Qui poi, dove trattasi di scrittori che nè pur vennero da essi allegati , egli è da procedere ancora più cautamente; ond' è che io dichiaro non essere mia intenzione di proporgli per autorevoli se non riguardo alle voci ed alle maniere di favellare attinenti all'arte o alla scienza o alla bisogna, intorno alla quale versano i lori scritti ; quantunque per altro io non neghi che anche nel resto, spezialmente alcuni di loro, possano essere di qualche peso, e qualche cosa somministrare ancor essi in aumento del nostro idioma.

236 LEZ. SU- LA LETTERATURA ITALIANA

Si maraviglieranno forse alcuni di non vedere qui mentovato nessuno scrittore di chimica nè di mineralogia, mentre pare che appunto d'indicar qualche buono scrittore tra quelli che trattano d'esse fosse maggior bisogno, per essere questé scienze al presente coltivatissime. Di ciò la cagione si è, che tanti e tali mutamenti a' di nostri sono -fatti massime nelle denominazioni de' principii de' corpi col soccorso della chimica analizzati , ch'essa è divenuta pressochè una scienza novella. Dicasi lo stesso, a certi, riguardi , altresi della mineralogía , la quale ha molto ancor essa nel moderno sistema cangiato d'aspetto, ed è divenuta dalla chimica inseparabile. Per conseguente non può verun trattato di queste due facoltà trovar luogo in un libro, quale si è il! nostro, infin a tanto che l'uso de' buoni scrittori . non abbia familiarizzato alquanto più le orecchie italiane a suoni che sono per esse ancor forestieri. Per conto di così fatti vocaboli , quantunque divenuti essi sieno a tali scienze oggimai necessarii, sia lecito di ripetere qui ciò che dissero in altro, ma non molto dissomigliante, proposito gli Accademici della Crusca. Siamo voluti andare in ciò ritenuti finchè da tersi e regolati scrittori non saranno, come il saranno quando che sia, nelle loro composizioni adottati; e per tal convenente verranno nella nostra favella ad acquistare stabile domicilio.

Ma chi sei (n., dirassi, che ti arroghi di decisdere magistralmente del merito degli scrittori in fatto di lingua? E che pretendi alla fine di aver tu fatto con dare al pubblico non altro che un nudo catologo di quelli tru loro che sono a te paruti i migliori? Io risponderò primieramente, ch' egli dovrebbe esser lectio ad un uomo, che ha fatto pur qualche studio intorno alla lingua, l'indagare tra quegli scrittori, che citati non furono dai compilatori. del Vocabolarjo della Crusca, quali sieno coloro nelle cui opere maggiormente ne spicca il ni-

PELLE DISCORDE LETTRARIE D'OCOMÌ 257 tore el a propriètà ; e l'additarli non giù in aria magistrale, una con timidezza e circospezione alla gioventù ancora inesperta siccome fonti da potervisi ricorrere; dove stringa il bisogno : e in secondo luogo soggiungerò che, sebbene leggier fatica sia questa, essa non è tutavia da giudicarsi gituta del tutto; perciocché se ti verrà fatto con questo mezzo, che in vece di fornarsi di proprio capo, o di trarre da lingue straniere le voci che si credono acconce a spiegare i proprii concetti, si pigliano da tali scrittori qualora da più classici non ci sono fornite, tu certo avvai posto, almeno in qualche parte, riparo ad un danno del quale oggidi è minacciata assai la bellissima nostra favella.

Che se tuttavía sarà trovata questa mia opericciuola troppo manchevole e difettosa, e troppo ansora l'ontana dal poter conseguire quel l'odevole
fine che io mi sono proposto, che altro da far ni
resta? Due cose ancora: da pregare istantemente
coloro, i quali ne rileveranno le imperfezioni, che
vogliano usarre alcuna indulgenza; e da sperare
che uomini più di me intelligenti, e di miglior senno
dotati, conducano a compinento ciò a che io mi
sono arrischiato di por mano, sospintovi dall'amor
di una lingua che richiele tutte, e tutte merita

senza dubbio le nostre cure.

## LEZIONE QUINTA .

INTORNO ALLE DISCORDIE LETTERARIE D'OGGIDI-

E quando fra gl'italiani scrittori, quando mai ces-

<sup>\*</sup> La presente lezione è indiritta col titolo di Ragionamento all'autore dell'articolo inserito nella Biblioteca italiana nel mese di ottobre del 1826 sopra

238 LEZ, SU LA LETTERATURA STALIANA

scramo quelle vegrognose discordie e quelle lacerazioni reciproche, le quali disonorano tanto la nostra letteratura (1), e tanto scandależzano l'altre nazioni? Dovrebbe pur essere la letteraria republica un aggregato di persone d'indole mansueta e pacifica, di persone ornate di gentili costumi e di pulite maniere, s'egli è vero che lo scopo principal delle lettere sia quello di condur l'uomo a maggior perfezione con rendere e più colto il suo spirito e più civili i suoi modi.

Ma qual cosa è cui non corrompa l'amore di noi medesinii qualora, divenendo disobitante, degenera in amor proprio (2)? Origine pressoche d'ogni no-stro bene questo amor di noi stessi finche si, collega e, dirò così, s'immedesima con l'amor c'he noi portiamo ad altrui, diventa funesta sorgente di mali grandissimi allora quando se ne seompagna, e c'induce a rivolgree unicamente verso noi stessi tutte le nostre cure e, senza pigliarci verun pensiero di quelli con cui ci troviamo uniti in nodi sociali. Ben

il Chiribizzo dell'autore intitolato la Repubblica de' Cadmiti. Sotto il quale nome allegorico intende la repubblica de' letterati.

<sup>(1)</sup> In questa lezione, io piglio il termine letteratura nel suo senso più esteso, e vi comprendo tutto ciò che spetta alla coltura dello spirito umano.

<sup>(2)</sup> A me sembra giusta la distinzione fotta da un moderno fituofo tra l'amoro di sè elseso e l'amor proprio: quello conciliabile con l'amor verso dei nostri stralit, e questo concentrato tutto in noi stèssi. Chiamasi: comunemente questo secondo egoismo, ed egoisti coloro nel cuore de'quali esso alligna. Io m'astengo idal' usar questi die vecodoli, quantunque io it trovi molto acconci all'intento mio, perchè, sebbene sieno adottati oggidi nel familiare discorso, i onon ii vedo adopernti da verun buono scrittore, nè ammessi ne'migliori Vicalotarii.

DELBE DISCORDIE LETTERARIE D'. OGGID) 250 si avvera anche in proposito di questo malaugurato amor proprio, che quanto è migliore una cosa, tanto peggior ne diviene la corruzione. Non ha cosa più pestilenziale di questa alla società umana; esso tende di sua natura a disciorre que' santi nodi che avvincono l' uomo all' altr' uomo , e quindi a frodarlo degl' innumerabili beni che ne ridondano ad esso nella civil società. Questo discioglimento per nostra ventura non accaderà mai ; perchè l'amore verso de'nostri simili è naturalmente insito ne'nostri cuori , e radicatovi tanto profondamente , che a pochi può venir fatto di poternelo sbarbicare del tutto.

Da un così fatto corrompimento dell'amor di noi stessi germogliano due detestabilissimi vizii, la presunzione e l'orgoglio ; il primo de' quali c' induce ad avere una smodata stima di noi medesimi e di tutto ciò che deriva da noi; ed il secondo un ingiusto disprezzo degli altri e di tutto quello che procede da loro. È egli pertanto da farsi maraviglia che i giudizii di coloro i quali sono infetti di tal pestilenza sieno erronei per la più parte? :

Costoro, per cagione di questa parzialità e soverchia condiscendenza verso di lor medesimi, hanno per eccellente tutto quello che è parto del loro ingegno, senza sospettare giammai che nulla vi si possa trovare per entro che meriti riprensione. Anche ciò , che ivi putisce ad altrui , rende lor grato odore, non altrimenti che a quella buona femmina mentovata da Orazio riuscia delizioso il fetore che la figliuola mandaya dal naso. Al contrario, per lo dispregio in cui tengono altrui, fanno lor nausea le cose che vengon d'altronde, ancora che sieno trovate buone dagli altri, nella medesima guisa che all'ammalato riesce disgustoso anche il cibo più saporito. Da ció dec naturalmente seguir dall'un canto, che non sarà comportato da questi ciechi idotatri di sè medesimi che altri osi di censurare ne pur giustamente e moderatamente, e con la depia civilla, i pari della lor penna i e dall'altro ch' esi pretenderanno avere il dritto di censurare altrui quanto lor piace; e di farlo' eziandio con quell'acerbita e derisione che è propria di chi disprezza il mento altrui. Ed ecco in qual guisa s'ofrono a' letterati' di questa fatto occasioni continue di combatter tra loro accanitamente anche per cose di pochissimo conto (1), e di passar dalle discorde alle rotture, e da queste ad iminicizie irriconciliabili e ad odii mortali, dond'escono poi quelle ingibrie e quelle vituperazioni di cui riboccano le

loro infami scritture. Ma non sarà egli lecito dunque ( dirà taluno ) , quando è data alla luce un'opera , l'esaminarla , e il proferirne il proprio giudizio? e sarà vietato il rilevarne i difetti , e farne di giuste ed opportune censure ? Anzi sarà cosa lodevole ( risponderò io ), purchè questo facciasi imparzialmente, con quella benevolenza con cui l'uomo onesto trattar dee sempre il suo simile, e con que' modi cortesi ed urbani che alle anime bennate essa medesima inspira. · Buon' ufficio si è questo, sì perchè torna in pro e delle lettere, le quali a questo modo si van sempre più ripulendo, e delle scienze, le quali con ciò si ripurgano di quegli errori ond erano infette; e sì ancora perchè con esporre agli occhi d'altrui quegli errori nei quali è incorso l'autore , si fa in certo modo ciò che farebbe chi additasse que banchi

<sup>(1)</sup> Fra le inimiciste fienissime de letterati non so se mai nessuré altra ne sia nata per cagione più frivola, che quella la qual è accese tra Barrotosno Ricer, seritore latino elegantissimo, e Gasrano Sanai; nomo exerato in eggi genere di erudizione. Sosteneva il prismo, ele la voce addictitiva estense s' óvesse a serviere in latino atestius, e il secondo atestimis; e per questa inesta divennero tanto nemici, che non fu mai possibili di riduti a concordia.

DELLE DISCORDIE LETTERARIE D'OGGIDÀ 241 di sabbia in cui ha urtato un nocchiero, affinchè gli schivino gli altri. E pare a me che non solo sia da concedersi ciò, ma in oltre che il critico possa eziandio condire la sua censura con qualche graziosa e gentil lepidezza; con questo patto per altro, che a buona equità non se'l possa recare ad offesa l'autore dell'opera censurata; il che vuolsi, se non commendare del tutto, almen tollerare con qualche indulgenza, per la gran difficoltà che s'incontra nel tener sempre a freno sì fattamente quest' amor di noi stessi, che non trascorra talvolta nostro malgrado un poco di là dai limiti dalla ragione ad esso severamente prescritti. Ma egli è ben altro il censurare nel debito modo le opere altrui con la lodevole intenzione di rendere buon servigio alla letteratura e a chi la professa; ed altro il vituperare, mosso da mal talento, gli scritti che vanno uscendo alla luce, ed il morderne arrabbiatamente gli autori : quanto commendabile e proficua è la prima di queste due cose, altrettanto biasimevole e dannosa n'è la seconda.

De' molti danni arrecati da questi laceratori dell'altrui opere il primo e più palese si è quello che ne ricevono gli stessi scritti da lor pigliati di mira. Ad essi nuocono costoro in più guise: primieramente con isforzarsi di farne al guardo altrui comparire i difetti maggiori di quel che sono, e grossolani , e disenorevoli all' opera in cui si trovano ; in secondo luogo con tacerne maliziosamente que'pregi che, se fossero stati critici equi ed onesti, avrebbon dovuto notarvi ( perciocchè con questo silenzio fanno presupporre che pochi se ne contengano in essa ), e con menomarne quelli che non posson dissimulare per essere questi troppo evidenti; e in terzo luogo con trasformare malignamente agli occhi de' mal accorti le stesse bellezze in difetti ; la qual cosa nelle produzioni dell'ingegno non è malagevole a farsi ; stantechè , senza parlare della diversità Соломво.

242 LEZ. SU LA LETTERATURA ITALIANA

de' gusti degli uomini , e della varietà de' loro giudizii spettanti al bello, ci ha moltissime cose le quali , riguardate sotto d' un certo aspetto , possono così a prima giunta sembrar difetti , comechè da' meglio veggenti sien giudicate vere bellezze. Vedesi quanto nocumento apportino tutte queste cose all' opere che hanno la mala ventura di capitar nelle mani loro. essendochè gli uomini per lo più si sogliono attenere al giudizio d'altrui , senza pigliarsi gran cura di esaminar s' esso meriti d' esser seguito così alla cicca, Ben disse Dante allorchè paragonò costoro alle pecore . delle quali quel che fa l' una fanno anche l'altre. In questa guisa egli avviene che sien tenute in dispregio e cadan nell' oblivione opere degne per avventura di miglior sorte, le quali chi sa quanto tempo e quanto travaglio costarono ai loro autori l Ed è da considerarsi, che oltre al danno il qual

ricevono da costoro gli scritti così maltrattati da essi , haccene un altro , e gravissimo , che ne risentono eli scrittori medesimi, a' quali per questo vilinendio si toglie, se non in tutto, almeno in gran parte quella fama che speravano di conseguirne, ed a cui eran vôlte le loro ardentissime brame. L' uomo nella civil società estende in modo prodigioso le proprie idee , e con le idee i desiderii : nè pago di vedere la propria esistenza ristretta entro a' limiti dello spazio occupato da lui, slanciascne oltre, e con le produzioni del proprio ingegno si trasferisce eziandio tra' lontani ; si rende per esse in qualche modo presente anche a loro; e con tal mezzo attira a sè il loro sguardo. Nè ancora contento di questo, egli porta il pensiero eziandio di là dal termine della vita, e brama di esistere tuttavia , in virtù di queste sue produzioni, nella memoria degli uomini anche in un tempo in cui egli non sarà più : e questo è ciò che chiamasi da lui rinomanza o fama o celebrità. Non è credibile quanto egli sia tenero d'essa. Vuoi tu vedere se la tiene in conto di preziosissima cosa? PerDELLE DISCORDE LETTERARE D'OCCIDI 245 donerà egli più di leggeri una ferita ricevuta nel corpo, che uno sfregio fattogli nella fauta. Or perchè ta , crudele, ti opponi adunque co'rabbiosi tuoi scritti a' nobili disegni di tui , e con avvilire le sue onorate fattche vuoi togliergli il mezzo di conseguir quella rinomanza alla quade eggii aspira? Deh, qualora tu dài di pigitio alla penna per vituperare l'opere sue, prima di spargere salla carta il veleno di cui essa è intinta, pensa al grave danno che arrechi ad un uomo che a te non lece mai torto alcuno.

Che se ciò tuttavía non t'arresta, rattengati almeno quello che tu arrechi a te stesso con un procedere si malvagio. Quando io volgo il pensiero all'ingegno dell'uomo, e ne considero l'altezza e la mobiltà, maravigliomi forte che pur ci sia chi possa cercitario così abbiettamente, com'egli fa con tanto

suo biasimo e scorno.

Dono stupendo è l'ingegno, dalla natura all'uom fatto affinchè dovesse questo grande essere innalzarsi con esso sopra di sè; ed illustrando con profonde meditazioni e lunghi studii ed assidui sempre più le scienze e le lettere, potesse con queste non solo recare un salubre e nobil pascolo al suo proprio intelletto, ma porgerlo ancora per entro a suoi scritti a coloro i quali , occupati in gravissimi affari , o pure impediti da qualche altra cagione, la opportunità non avessero di procacciarlo a sè da sè stessi : e questi rabbiosi morsicatori avviliscono turpemente un dono sì eccelso col detestabile abuso ch' essi ne fanno, porgendo in vece di quello ne' loro maligni scritti alla mente de' leggitori un pascolo velenoso. E il loro accecamento è sì grande, che stimano di acquistare a sè medesimi per questa via fama ed ôncre , siccome persone di mente perspicace ed acuta , e non s'avveggono del dispregio in cui cadono col mostrarsi a questo modo uomini cavillosi e di torbido ingegno. E questo tuttavía sarebbe forse da comportarsi in qualche maniera, se il male si rimanes244 LEZ. SU LA LETTERATURA ITALIANA se qui ; ma il peggio si è poi, che agli occhi d'altrui vengono con ciò a discoprire eziandio la de-

pravazione del loro cuore.

Ciascun uomo, dice uno de' nostri più insigni scrittori (1), a ciascun uomo è naturalmente amico; e così dev' essere indispensabilmente, essendo questo il solido fondamento sopra di cui si regge l'edifizio della civil società: dalla qual cosa segue, che terrebbe più della natura ferina che dell' umana chi non provasse in sè medesimo un sì soave e tenero sentimento. Ora io chiedero se sia amico all' altr' uomo quegli che va screditando le degne fatiche di lui, quelle fatiche le quali gli costarono tanti sudori. Chiederò se sia amico all' altr' uomo quegli che 'l tiene a vile , che cerca tutte le occasioni di mostrare al mondo il dispregio in cui l'ha, e che si studia d' indur parimente gli altri ad averlo in dispregio ancor essi. Cluederò se sia amico all'altr' uomo quegli che non cessa mai di deriderlo, di schernirlo, di fargli villania in tutti i modi che sono in poter suo. Se in questo consiste l' essere amico ad altrui , io rinuncio di buon grado alla vita sociale, e vo a starmi ne' hoschi in mezzo alle fiere piuttosto che passare la vita nella città con questa sorta d'amici. È adunque depravatissimo il cuor di costoro, se più non ravvisasi in essi vestigio alcuno di quella generosa propensione che l'uomo, siccome amico all'altr' uomo , aver dee a fargli piacere sempre ch' ei può , e se al contrario sono essi disposti ed intenti a far a lui dispiacere a tutta lor possa. Due grandissimi danni vengono con ciò a recar costoro a sè stessi : consiste l'uno nel dicadimento di quell'altezza in cui trovasi l' uomo costituito infin a tanto che non si precipita egli stesso di là con opere malvage e disonorevoli ; consiste l'altro in quell' odio che costoro con la lor pravità malavvedutamente si tirano addosso.

<sup>(1)</sup> DANTE nel Convito.

DELLE DISCORDIE LETTERARIE D' OGGIDÌ Nè mi si dica che la mordacità, ed i sali pungenti, e i satirici motti giovano, anzi che no, a conciliarsi la buona grazia di quelli che amano il conversare vivace e le scritture piccanti : perciocchè può ben essere che queste cose piacciano e quelli che sono simili ad essi; ma non alle persone oneste e gentili , le quali detestano ed abborriscono tutto ciò che discorda da quel procedere urbano e cortese di cui essi fan professione; e questi sono coloro, del eui giudizio, e de' cui sentimenti è da farsi stima. Se non che, generalmente parlando, non è poi vero che i laceratori dell'altrui fama sieno stimati nè pur da coloro che gli festeggiano ed applandiscono; stantechè paventano la costoro maldicenza ancor essi, e temendo d'esserne fatti segno, li detestano nel loro cuorea

Ma i danni, de' quali ho parlato finora, non sono i più gravi che risultino dalla costoro condotta : del più deplorabile è ancora da farsi menzione.

Ne' primordii di nostra letteratura destatisi gli uomini di que' giorni come da un profondo letargo cominciarono a sentire il bisogno che avean di sgombrare da se la foltissima nebbia in cui li teneva involti la barbarie di que' tempi infelici. Messisi pertanto con grandissimo ardore a si nobile impresa, cominciarono a ripulire e riformare la lingua rozzissima ancora ed informe , a ripurgar de' più grossolani errori il loro intelletto, ed arricchirlo di cognizioni, e a destar più gentili sentimenti nel loro cuore. La poesía, mezzo efficacissimo a ciò, divenne il lor cotidiano esercizio. Bello era il veder la concordia e l'amicizia in cui viveano tra loro : bello il veder la gara con la quale s' inviavano reciprocamente e ballate e sonetti e canzoni, porgendo a questo modo nell' ascendere in Parnaso l' un all' altro la mano, per salirvi più facilmente. Si unirono ben tosto a' poeti un buon numero di prosatori , i quali , sempre in pace ancor essi tra loro, e con versioni

dal latino, e con cronache e storie, e con trattati o di morale o d'economia domestica, e con altrie fogge di scritti andarono sempre più ed arricchendo la lingua e coltivando lo spirito di maniera, che ; spuntata appena la luce delle lettere sul nostro orizzonte, s'avanzò essa verso il meriggio con incredibili prontezza.

Offuscato poco appresso lo splendore di queste da ını falso gusto novellamente introdotto, non altrimenti che la chiarczza d'un bel mattino da nube che s' alzi a toglier la vista del sole, ricomparvero esse in tutta la lor fulgidezza nel secolo di Leone, e in breve spazio di tempo si videro giunte al loro pieno meriggio. Una folla di letterati concordemente s' adoperarono nel versare in seno all' Italia le letterarie ricchezze della Grecia e del Lazio; e Pindaro e Orazio , e Omero e Virgilio , e Tucidide e Livio , e quanti altri ebbero mai le greche e le latine contrade e poeti e storici ed oratori , mercè le cure indefesse d'intelligenti cd abili traduttori, venucro ad abitare tra noi , ed a farsi nostri concittadini. La sacra e la profana crudizione , le matematiche discipline , la scienza del governo , l'antiquaria , e qualunque altra fatta di studii ebbero ancor essi in quel secolo illuminato i loro cultori , e presso che tutti amici, e propensi a soccorrersi scambievolmente nel sormontare le gravi difficoltà che incontrarono nelle. loro ardue riccrche. Anche le belle arti concorsero in que' giorni ad accrescere l'italica gloria : e letterati ed artisti si porgevano insieme la mano e si ajutavano a vicenda a recare le opere loro a maggior perfezione : questi erano diretti da quelli ; e giovandosi del saper loro, e a lor consigli attenendosi, produceano que' capolavori che s'ammirano anche a' di nostri : e quelli alla vista della opere divine di questi depuravano ed affinavano sempre più il loro gusto, e divenivano atti a rendere più leggiadri ed

DELLE DISCORDIE LETTERARIE D' OCCIDI esquisiti i loro componimenti (1). Anche alquanto più tardi , dappoichè il Galilei ebbe additato , e col suo esempio mostrato, il vero metodo di filosofare, datisi molti de' più begl' ingegni allo studio della fisica , della storia naturale , e ad altri di simil fatta, si videro i Viviani , i Torricelli e i Castelli; e poco appresso i Redi , i Magalotti , i Malpighi , i Montanari , i Vallisnieri ed altri grand' uomini andarsi di mano in mano comunicando amichevolmente le loro indagini, i loro esperimenti e le loro osservazioni ; ed allargare in questo modo maravigliosamente i confini dell' umano sapere. Così venne fatto all' Italia, mercè gli sforzi riuniti degl' illustri suoi figli , di rendersi a que' giorni la più colta delle contrade d'Europa, di attirare a sè il loro sguardo, e di risvegliare in esse una nobile cmulazione.

o Insorsero, è vero, anche ne' secoli scorsi discorie, risse ed inimicizie tra letterati; ma furono d'altra guisa che, le presenti. Quelle crano battuglie particolari, e non tendevano se non alla sconfitta o del-tuno o dell' altro de' combattenti ; gli altri si rima-

(1) Che hanno a fare le seste , gli scalpelli e i pennelli con le belle lettere? (dirà qui taluno). Più che altri non pensa. Un uomo di mente svegliata e di delicato sentimento, qualora s'affissa in oggetti in cui trogasi il bello, non può a meno di ravvisarlo, e di provarne una deliziosissima sensazione. Ora le dolci impressioni che si vanno facendo nell'animo suo, qualunque volta ciò accade , risvegliano in esso idee e pensieri che non gli sarebbono entrati mai nella mente, se. a lui non si fossero offerte così fatte occasioni. E per quella natural influenza che ha la mente in sul cuore, queste stesse idee , questi stessi pensieri vanno sempre più depurando e affinando il sentimento di lui. Ed eccolo divenuto per questo mezzo capace di dare un maggior garbo e una maggiore eleganza a ciò ch' esce a lui della penna.

nevano in pace, e proseguivano i loro studii tranquillamente, ne v'era chi desse loro il menomo impaccio; e perciò poco o nessun nocumento le lettere ne riceveano. A'giorni nostri non è così: i letterati presenti (parlo di quelli, il cui spirito inquicto e torbido va cercando a bello studio cagioni di querela e di rissa) si potrebbono assimigliare a que' cavalicri de' vecchi romanzi, i 'quali, tostoche s' avvenivano in altri di loro, abbassavan contro ad essi la lancia, per mostrari il valore del Loro braccio. Al inpdo stesso coștoro, come s'imbattono in chi manno addosso furiosamente, e glie la lacerano in tutti i modi, se non per altra cagione, per mostrar l'acutezza del loro ingegno.

A dar l' esempio di questa "sorta di guerra uno de' primi fu il Boccalini. Questo bizzarro cervello con quelle sentenze da lui emanate in nome della Corte del Senerissimo Apollo , le quali si leggono ne' Ragguagli di Parnaso, s'avvisò di decidere a sua fantasia del merito di un gran numero di letterati, e delle opere loro. Molto più aspramente di lui trattò i poeti italiani alquanto dopo l'autor delle Lettere virgiliane. Ma il più feroce d'ogni altro, che fosse ancora comparso, si fu il Baretti. Ingegno caustico, vivace ed arguto, menò egli quella terribil sua frusta senza riserbo alcuno (1). L' esempio di quest'ultimo. spezialmente fu contagioso : i Baretti s'andaron riproducendo e moltiplicando ogni dì, c il loro numero è or divenuto assai grande. Al presente, tosto comparisce un libro alla luce , i più de' lettori vi gittano sopra lo sguardo con la frusta alla mano; e

quegli che più l'adopera crede d'avere a riscuoter-

<sup>(1)</sup> Celebre è quel foglio periodico che col titolo di Frusta letteraria facea uscire daveneti torchi il Bangara. Annucia il titolo stesso la equità con la quale erano là dentro trattati gli autori presi di mira.

DELLE DISCORDIE LETTERARIE D' OGGIDI 240

ne più d'applauso. Quanto nocumento ciò arrechi alle nostre lettere , niuno è che nol veda. È senza dubbio ad esse di pregindizio non lieve, ehe molti de' loro cultori abbian rivolta la penna a 'lacerarsi miseramente tra loro; quella penna, io dieo, che avrebbou potuto consecrare al decoro e all' incremento delle medesime (2). Ed è aneora di gran danno alle stesse, che altri de' loro coltivatori', per causar la fastidiosaggine di questi importuni e indisereti eensori, e non veder maltrattate e vilipese le opere loro, e con esse sè medesimi ancora, o s'astengono dallo scrivere, o pure tengono occulti i lor proprii scritti: ond'è che nè pur dalle loro penne la nostra Italia riceve quel lustro che attender se ne potrebbe. E non si dica che poco o niente sono già da curarsi le sferzate di critici si maligni ; chè le sferzate , ancorchè sieno ingiuste, dolgono tuttavía; e l' evitarle è natural cosa. Nè da tacersi, oltre a queste, è l'avvilimento in cui la nostra letteratura, per colpa di costoro, viene a eadere : perciocchè dal disprezzo che mostrano essi di ciò eh'esee di giorno in giorno alla luce risulta in apparenza, che in fatto di lettere niente di pregevole produca oggidì l'Italia; e tale appunto è il concetto che ne formano gli stranieri. Nè può andar la bisogna diversamente; essendochè, se così ne giudican quelli della stessa contrada, i quali mossi da carità di patria dovrebbono pur sostenere a tutta lor possa la gloria letteraria del lor paese , qual giudizio debbono poi formarne i letterati dell'altre nazioni? A questo aggiungasi ancora, che

<sup>(1)</sup> Presupponiamo, per cagione d'esempio, che quel tempo che fu speso dal Caso in disonere non so se più del CASPELVETTO, o di sè stesso l'avesse egli impiegato in altre traduzioni di autori greci o latini, oltre a quelle arcistipende che già ce ne dicele, quanto na gior servigio non avrebb egli rendato alla nostra letteratura?

moltissimi sono i quali, scorgendo traletterati e si frequenti e si accanite le risse, anzichè imputare, siccome dorrebbono, al lor mal talento l'abuso chessi fan delle lettere in danno d'altrui, imputano alle lettere stesse la depravazione di quelli che le professano (1).

Oltre a que'letterati che asprissima guerra si fanno tra loro o incitati da nalvagio animo e da un certo prurito di mordere altrui sempre che se ne presenti lor l'occasione, stimando di acquistarsi in tal modo rimonanza di belli ed acuti ingegni, o spiniti da invidia e da orgoglio, mal soffrendo che altri si sta loro davanti, e studiandosi di respingerio indietro con tutte le forze lorò, non pochi ne sono ancora, i quali conibattono insieme animati da un certo spirito di partito. E comechè men biasimevole sia la cagione che a ciò il move, sono tuttavia degui anche questi di riprensione si perchè il loro amor proprio li trasporta in questo conflitto di la dal dovere, e si perchè anche da un contrasto di tal natura ricevon le lettere gravissimo nocumento.

In due opposti partiti trovansi divisi i nostri letterati d'oggidi: stanno gli uni pe'classici autori p'e'remantici gli altri. Vorrebbono i primi che infino all'odor del romanticismo fosse bandito dagl' italici scritti; vorrebbono gli altri che fossero da noi disertate le bandiere, sotto le quali militamno finora con tanto onor nostro. Or che deriverà da tal dissensione? Se a 'alle cagioni sono sempre corrispondenti gli effetti ch'esse producono ; e se dalla concordà in cui vissero tra loro i letterati italiani e dalla unione de'loro sforzi in pro delle lettere derivarono que'marayi-

<sup>(1)</sup> Fra di quest noviso anche Giasticcoro Rotserar, il quade ciò aj punto sostenne in quel celebre suo Di, seveso che fu premiato dall'Accademia di Dijon; e sembra che così ancura pensassero gli Accademici stessi, stanteche gliene aggiudicerno la corona.

d'oggidì agevol cosa è a vedere quel che debba se-

guire.

Proprio è degli opposti partiti l'andare sempre agli estremi. Quegli scrittori pertanto, che dichiarati si sono pe'classici, vorranno per la più parte troppo servilmente attenersi ad essi, per tema di non iscostarsene oltre al dovere; donde avverrà che delle lor penne uscir non vedremo altro che snervati e languidi componimenti , miserabili copie di eccellenti originali. Dall' altro canto gli scrittori dell' opposto partito, discioltisi dai legami de classici, vorranno allontanarsi del tutto dal loro fare; e da romantici valorosi abbandonandosi in tutto ai voli spropositati d' una immaginativa sbrigliata, darannoci nel bel mezzo dell' Italia produzioni tali, che parrebbono stravaganti agli stessi Scttentrionali: e perciò egli è da temersi forte che la nostra repubblica letteraria da ora innapzi non s'abbia da' suoi Guelfi e da' suoi Ghibellini se non componimenti o deboli o mostruosi.

Ad evitar tanto male, la miglior cosa che tentar si potesse sarebbe quella, secondo ch' io penso, di propor loro che venissero ad un accordo, e che questi e quelli si mostrassero un po' più indulgenti gli

uni verso degli altri.

Dopo il cangiamento che coll' andar de' secoli s' è fatto nei nostri costumi; dopo le nuove cognizioni di qualsivoglia genere che si sono acquistate da noi massime in questi ultimi tempi; dopo la rivoluzione che in conseguenza di ciò è avvenuta ne' pensamenti nostri, non è egli ragionevole che qualche cosa di nuovo accada altresì nella nostra letteratura? Dirò meglio: non è egli ciò indispensabile? E possono forse rimanersi le lettere nel loro primiero stato quando diviene maggior la coltura de'nostri ingegni? E non debbono queste due cose progredire insieme

252 LEZ. SU LA LETTERATURA ITALIANA

di pari passo? E non seguirebbe ciò anche a nostro mal grado? Anzi è seguito a quest' ora senza che noi , per così dirc , ee ne avvediamo: e se havvi alcuno che il neglii, io me ne appello ai divini drammidel Metastasio (1); me ne appello a quel capolavoro del Parini, cui appunto per la novità sua non so con qual nome indicare. Trovasi forse ne'elassici antori verun esempio dei due generi di poesía ne'quali sono riusciti tanto eccellenti questi due insigni scrittori? E non solamente nel tempo dei maggiori progressi di nostra letteratura, ma infin dalla prima sua infanzia era seguita la medesima cosa per opera del nostro Dante; di quel Dante stesso ehe pur vencrato è da noi come il maggior classico de' nostri poeti italiani. Vorrei ehe mi si mostrasse a qual de poemio greci o latini assomigliasi la sua divina Commedia. Quantunque protesti egli, c in più luoghi il ripeta, di aver seguite le tracce di Virgilio, c lui chiami suo maestro e suo duce, mi si dica, di grazia, in che l' ha seguito, se se ne eccettuino alcuni luoghi ch' ei ne imitò. Non nel suggetto del poema, non nella disposizione delle parti, non nell'intreccio e nella condotta, nelle quali cose egli è originale del tutto. Spinto dal miraeoloso suo ingegno, egli ei diede un poema unico nel genere suo; un poema che non appartiene a verun di que' generi di poesía che conosciuti erano prima di lui. E perchè quel che fu conceduto a Dante, quel che fu conceduto al

(1) lo qui non cito il Mexassissio come inventore di questo genere di poesta: egli ri era sista giù preceduto da Annea Monstala e da Arossoto Zixso; ma i drammi di lui fecero dimenticare quelli del Zixo, come i drammi del Zixso ovenno fotti dimenticare quei del Monstalas, e perciò non ho fatta menzione dei loro. Molto meno ancora ho creduto di dover parlare di Orravio Rivuccias, a cui sono dovuti i primi tentativi di questo genere di poesta. Metastasio e al Parini, non sarà conceduto anche ad altri felici ingegni (1)? Perchè non potranno ancor essi offrirci lavori d'altra fatta, che quelli che noi abbiamo? E chi oserà metter limiti alla fecondità

dell'ingegno umano (2)?

Volgiamoci ora a' romantici, e veggiamo se dall'introdurre la maniera lor di comporre tra gl' Italiani sia per riceverne la nostra letteratura o pregiudizio o avvantaggio. Certamente si dee confessare che grandi e originali bellezze s'incontrano negli autori settentrionali; ma potrebbono queste non esser fatte per noi. Havvi un bello assoluto che, ovunque sia, non lascerà mai d'esser talc : cd havvene un relativo e dipendente da certe combinazioni, al variar delle quali dileguasi, nè più si ravvisa. Bello e dilettoso è il paese degli Svizzeri agli occhi de' riguardanti. Que' monti che vanno colle lor cime di là dalle nubi , quelle eterne ghiacciaje , que' burroni orridi , que' profondi e cupi valloni v' incantano e vi rapiscono nel luogo ove sono: ma se voi li trasporterete con la vostra immaginazione sotto l'italico cielo,

<sup>(1)</sup> Convien per altro avertire, che l'essere autore d'un nuovo genere di poesta è cosa motto diversu dall'essere introdutore d'un nuovo gusto in ciò che si serive; e questa seconda cosa è quella cie si vorrebbe fur dai romanici nostri. Ne fosse a noi, ciò conceduto, a quali stravagame, non undrebbe soggetta la nostra lateratura ? Ce! I mostrano i seccutisti.

<sup>(2)</sup> Non è per questo da dirsi che utili non sieno le regole già stabilite da'sommi maestri del ben comporre. Esse non mettono ceppi all'ingegnò, come i fautori del romanticismo ci vanno tuttodi prelicando: sono ripari posti providamente lungo la via pericolosa el ardua la qual tu batti ; c , lasciandoti tutta la liberti di arde rinanzi quanto a te piace, soltanto impediscono che sentuaramente non caschi ne' precipizii che stannuji a lato.

cesseran di piacervi; anzi vi recheranno disgusto. E perchè? Perchè alle amene e deliziose contrade dell'Italia si convengon bellezze d'altra natura. Vedesi apertamente quello che io voglio inferire da ciò. Le inmaginazioni dei popoli scttentrionali sentono d'ordinario alquanto del gigantesco; e perciò le poetiche lor beliczze non s'adattano si facilmente all' italiana poesía. Ma c'è anche di più. Si sa quanta parte nello stile poetico hanno i traslati. Ora le metafore degli oltramontani scrittori sono tratte per lo più da' loro costumi, da' loro usi, da' fisici oggetti che stanno loro d'intorno, in una parola da cose a lor familiari; ed esser non può altramente, affinchè chiara per loro ne sia l'allusione. Queste rappresentano vivamente al loro intelletto quello che col mezzo di esse i loro autori vogliono esprimere; ma differente sarchbe l'effetto che produrrebbero in noi. Non conoscendo noi la più parte delle cose che lor ne fornirono la materia , o , se pure le conosciamo , non essendo esse così familiari a noi come a loro, riescono questi traslati oscuri per noi , e , in luogo didar più di lume al discorso (il che è il loro scopo) n' offuscano il senso, e servon d' ingombro; che è quanto a dire , divengon viziosi nei nostri scritti. Questa cagione, ancorachè non ne fossero altre, non basterebbe forse essa sola ad escludere il romantico stile dai nostri componimenti?

Non tutte per altro le belletzze degli scrittori oltramontani sono di questa fatta. Ce ne ha di quelle dhe buona prova farebbono forse anche nel nostro clima; e queste per avventura potrebbono essere trasportate nelle italiche carte; e fatte ancor esse nostrali. Tutte le colte nazioni si vanno arricchendo di più in più delle spoglie altrui. Così fece la Lazio, così fecero, a imitazion loro, i nostri maggiori; e dove l'altre nazioni si arricchisero delle spoglie nostre e noi non delle loro, se noi sianno anche a di nostri la nazione più doviziosa.

DELLE DISCORDIE LETTERARIE D'OCGIDI delle moderne, corriam rischio di restarne a lungo andare la meno ricca.

Ben io comprendo la gran difficoltà di poter conservare alla nostra letteratura il suo nativo carattere, e di mantener la purezza del gusto italiano nel mescolamento delle nostre bellezze natie con le oltramontane: ad ogni modo questo non è forse impossibile ad ottenersi, qualora chi mettesi al tavolino con tale intenzione, prima di vergare la carta, consulti con animo disappassionato la sua ragione intorno a quanto e' vorrebbe introdur nelle scritture sue di straniero, e stiasi ben attento alle risposte sue: e s' essa evidentemente l'approva, ed egli a tanto arrischiasi, il faccia; ma, dove pienissima non n'ottenga l'approvazione, deponga tosto la penna, nè più vi ci pensi.

Queste cosè ho io voluto accennare come conciliatore dei due partiti; ma in quanto a me non consiglierò mai veruno a discostarsi più che tanto dai classici autori. Essi hanno ottenuta l'approvazione di tutti i sccoli; e chi a loro s'attiene, è sicuro di non errare. Quegli stessi che pur qualche innovazione hanno fatte nelle italiane lettere con buon successo,

non gli hanno mai perduti di vista (1).

Ma si dirà che questa nostra ostinazione di voler seguitare i classici autori, anche in tanto mutamento di cose, ci farà restare più indietro delle nazioni rivali nostre, le quali vanno ciascun giorno facendo nuovi progressi. E che rispondere a ciò? Questo, e

<sup>(1)</sup> Il METASTASIO e'l PARINI, con tutto che esercitassero le penne loro in generi di poesia ignoti agli antichi, tennero tuttavia fiso lo sguardo ne gran modelli del vero bello somministratici da Greci e da Latini; chè ben conoscevano que due scrittori di sommo giudicio quanto importasse il conservare la purità del gusto ne loro componimenti a voler farli passare alla posterità.

non altro : che , s' esse il fanno ( con quanto buon

gusto non sapra dire), ne pur noi, ci terremo le mani alla cintola; che il terremo de classici è più ricco di quel che si pensa; c che, scavandolo ben addento, vi troveremo miniere tali da non dover insidiare alle nazioni straniere la lor ricchezza.

Or affinché questo accada, egli è d'uopo che deponant i letterati italiani quell'odio che concepito hamo i più di loro l'un contra l'altro; mettan fine alle loro discordie; e quelle penne che adoperano al presente in danno di lor medesimi con pregiudizio grandissimo dell'italiana letteratura, in pro di essa rivolgano con onore e con gloria di loro stessi.

E perchè poco è da sperarsi da quelli, il cui animo è già da gran tempo abituato nel vizio; a voi Giovani, io mi rivolgo ; a voi, ne petti de quali il malnato amor proprio non è ancora entrato, o, se pure v'entrò, non ci ha messe peranche profonde radici; a voi, ne quali or l'Italia ripone le sue più liete speranze; a voi, dico, or mi rivolgo, e quanto più posso e so vi scongiuro che vogliate discacciar del cuor vostro, se mai entrato vi fosse, un amore sì scellerato, e riporvi quel legittimo, quel santo amor di noi stessi, onde si nutrono le anime generose : quell'amore, onde si conciliano ( e quanto ben si conciliano!) i nostri veri interessi con quelli d'altrui. Questo, questo collocò di sua man la natura nei petti umani, e appunto ve'l collocò affinchè avessero gli abitatori della stessa contrada, avvinti coi dolci legami d'una mutua benevolenza, a passar lietamente la loro vita. Se un amore di tal natura allignerà negli animi vostri , egli avverrà che, coltivando anche adulti le lettere con quell' ardore con cui ad esse dedicati vi siete fino da' vostri anni teneri, e congiungendo le vostre forze in loro avvantaggio, siccome fecero gli avi nostri, le veggiate rialzarsi da quell' avvilimento in cui eran cadute per le discordie

DELLE DISCORDIF LETTERARTE D'OGGIN 257 dei lor medesimi còltivatori. Già la grand'opera è ormai cominciata da parecchi grandissimi ingegni, dalla cui valorosa penna vanno esse ricevendo nuovo lustro di giorno in giorno. Quello che cominciarono a fare questi spiriti illustri, sarà continuato da voi; e le lettere nostre racquisteranno il primo loro splendore; e voi darete agli altri del vostro paese un luminoso esempio di quell'amorevolezza ed urbantià con la quale gli uomini, dal loro Pacitor destinati a dover vivere insieme, hanno a trattarsi fra loro.

SULL'AMMAESTRAMENTO DE FANCIULI 259 il convenga alla natura d'un giovanetto nella prima età sua. Sarelbhe d'uopo che volgessero il pensiero a ciò uomini di finissimo discernimento e di molto senno: e questi sdegnano per la più parte.

"« Mirar st basso con la mente altera »; ed amando di spaziarsi per le più eccelse cime dell'umano sapere, si recano quasi a disonore lo secndere d'indi a prender per mano queste semplici creature, e condur seco a poco a poco anoco esse là sopra: come se di poca gloria esser dovesse il rendersi insigne benefattore degli uomini per questa via (1).

sta via (1).

Sarebbe qui per avventura da farsi qualche osservazione sopra la maniera praticata quasi comunemente tra noi d'istruire i fanciulti, e da mostrarne
i difetti ; ma nol comporta la brevità d'un Discorso, in cui mi sono prefisso unicamente d'indicare

quel metodo d'istruzione il quale a me sembra che più di qualunque altro lor si confaccia.

Come a far prosperare una tenera pianticella è d'unpo sapren qual genere di colura csa sia più atta a ricevere, così parimente, a voler che un fanciullo profitti nello studio, è mestieri conoscere a qual sorta di ammaestramento egli naturalmente sia più disposto. Ora i fanciulli (e ciù nol sa?) preferiscono a qual'sroglia, altro medodo d'istruzione i racconti : a questi porgono volentieri orecchio; a questi prestano con diletto attenzione: ondè che a

<sup>(1)</sup> Così non pensava un de maggiori filosofi che sieno mai stati , il celebre Locke. Quell'ingegno sublime, che pur solea con profonde tiercethe interteursi sopra materia astrusissime e nobilissime , non isologno di trattare altresi della maniera di educare i funcialli; e non giudicò disdecvole ad un filosofo il cercare un modo fielle e dileuevole di fur loro apprendere l'abbiccì.

260 LEZ. SULL' ISTRUZIONE DELLA GIOVENTU' questa loro tendenza ponendo mente gli antichi , composero essi una gran parte de'loro apologhi , affinché fosero con un tal mezzo istruiti i fanciulli sezialmente ne' principii della morale.

Ma stimano alcuni che non sia questo il genere de racconti che maggiormente alletta debbu un fianciullo; essendo che non può egli, a loro avviso, persuadersi giammai che gli animali favellino, nè che operino nella guisa che nell'apologo si racconta. Riguarda per tanto, dicon essi, il fanciullo come una falsità la cosa narrata; e perciò se ne cuna poco, vi porge poca attenzione, e per conseguente ne prende poco diletto.

Perchè maí (soggiungon costoro) mettere in sulla scena questa sorta d'attent? perchè non introdurvi persone della medesima nostra specie, e dare con questo mezzo al reconto una versimiglianza i quale con la natura dell'apologo non è compatalibi mai? perchè travestire la narrazione d'un abito così strano, se questo stesso è che aliena da essa in gran

parte l'animo del fanciullo?

Io sono ben lontano dal conformarmi in tutto al parere di quelli che così pensano : ne già credero che la lettura degli apologhi poco si confaccia al l'indole e al genio d'un giovanetto. Quantunque molto bene egli sappia che ne i quadrupedi, ne i serpenti, ne gli uccelli non parlano come noi, perche, di grazia, non può egli inntagianarsi che pur s' intendan tra essi, c favellino alla maniera loro? Troverà per tanto il fanciullo molta verisimiglianza eziandio nell' apologo, sempre che gli animali mentovati là dentro tengano un linguaggio conforme alla natura loro.

Ben sono ancor io d'avviso che s'avesse a far uso nell'ammaestrare i fancielli anche di novellette accomodate alla capacità loro, e fatte per essi. Noi verremmo in questo modo a moltiplicare i mezzi della loro istruzione, e da renderla più svariata e stl.' AMMASTAMENTO. DE' FANCIULI 261
più dilettevole. Ma di questo gencre di novelle
quante n'abbiamo noi? Poche certamente io ne conosco. Le più di quelle che furono sino ad cra
composte pe' giovani, non sono di veruru uso nella
prima età loro: imperciocchè coloro che le composero non isceser si basso ome sarebbe stato mestieri, acciò ch' esse non eccedessero le tenui forze
del lor fanciullesco intelletto. Com' essi furono alla
metà della scesa, s'arrestarono quivi: donde avvenne che il lavoro di tali scrittori, utilissimo a'giovanetti che cominciata hanno già la salita, di nesun giovamento esser possa a quelli che l'hanno ancora da cominciare.

Seppe bensi fino ad essi abbassarsi l' abate Toverna quando compose quell'aurea sua opera delle prime l'etture de finciulti, della quale abbiamo parecchie impressioni. Grandissimo è il frutto che i giovanetti debbono trarre da un libro siecome è questo, in cui apprendon nel madesimo tempo e le cose più utili a sapersi, e il modo di enunciarle con proprietà di termini e pulizia di favella. E perchè conosecva assai bene ancor ceso di quanto allettamento sogliono essere a loro i racconti, egli ai graziosi dialoghi, ond'è formata la più parte dell'operà, intrappose eccellenti novellette acconce quanto mai si può dire al bisogno loro.

Felici i fanciuli se in buon dato n'avessero di così fatte! Ma perchè queste sono per avventura in più scarso numero di quello che si richiederebbe a trovarci anche di tal suppellettile doviziosamente forbiti, ottina cosa senza dubbio farebbe chi s'avvisasse di accrescerne il novero, con offerirne al pubblico molte altre ancora. Dovrebbono queste essere semplici e brevi a un dipresso come le favolette d'E-zopo, e massimamente le prime. Non vuolsi per altro che sieno, tutte nè brevi ne semplici al medesimo modo: perciocchè, avendo il fanciullo a trovarvi sempre un passolo proporzionato al bisogno

262 LEZ. SULL'ISTRUZIONE DELLA GIOVENTU' suo, secondo che più vigoroso andrà in lui facendosi l'intendimento, dovrà divenire e men breve la narrazione, e men disadorno lo stile.

Quanto agli argomenti che avranno ad esser trattati , egli è certamente da darsi la preferenza a'più utili ed importanti ; ad ogni modo non sarà malamente fatto se , per ischivare una certa uniformità, sempre generatrice di noja, se ne mescolino anche altri di minor considerazione. Coloro che scrissero infin a quì novelle ad uso de' giovani, si studiarono di volgerle tutte alla istituzione morale. Ma perchè, domando io , perchè non potrebbesi dare a così fatto genere d'ammaestramento maggior varietà ed estensione, e dirigerlo non solo alla rettezza dell'animo, ma eziandio alla desterità dell'ingegno? Io voglio bensì che scopo sia dell'educazione il formare del vostro fanciullo un uom onesto e dabbene: ma perchè non dovrà essere suo scopo ancora il formar di esso un uom destro e sagace? Un fanciulletto ha bisogno di tutto: e però, dove salubre sia il pascolo che gli si porge, tutto è buono per lui. Un detto spiritoso ed arguto, una risposta pronta ed inaspettata varranno a disporre il suo ingegno alla svegliatezza ed alla vivacità, quanto una sentenza o una massima morale a dispor il suo cuore all' amor del retto e del giusto. Per conseguente io credo che non tutte le novellette, le quali leggerà il vostro fanciullo, abbiano a contenere qualche principio o dettato morale : purch' egli ritrovi in esse un cibo dilettevole e sano, sia di qualunque sorta si voglia, non sarà stato da lui perduto quel tempo ch' egli avrà passato in letture di questa fatta. Anche quelle novelluzze medesime, nelle quali a' prima giunta non iscorgesi utilità veruna, gli saranno tuttavia profittevoli, se il giudizioso maestro s'avviserà di trarre eziandio di là quello che può servire al suo allievo di qualche buon indirizzo. E non si può dubitar che non sia nel primo periodo

dell' educazione indispensabile ufficio del maestro il far questo. In tre periodi, s' io mal non m'appongo , è da dividersi l'educazione de giovani. Nell'ultimo di questi ha il maestro a faticare pochissimo; essendo che il giovane e con le forze del proprio intelletto notabilmente cresciute, e col corredo delle cognizioni in larga copia acquistate, per poco che il maestro l'assista, si trova in istato di spingersi innanzi da sè medesimo. In quello di mezzo poi, quantunque la mente del giovanetto abbia già pigliato un certo grado di consistenza, nè sia più così digiuna di cognizioni, come era prima, e perciò possa far qualche cosa ancor egli; ad ogni modo nè il vigore dell' intelletto, nè il saper suo sono ancor tali, che non richiedano dal maestro di molto ajuto: e quindi hanno a faticare tutti e due insieme. Ma nel primo de' tre periodi non potendo il fanciulletto, privo ancora quasi affatto e di forze intellettuali e d'idee, far quasi nulla da sè, conviene che la fatica sia del maestro presso che tutta.

Una delle sue rure più assidue in questo primo periodo de e essere quella di spiegare al giovanetto tutte le voci delle quali esso non può ben rilevare il senso da sè, con fargitene-comprendere esattissimamente la vera significazione. Non ai potrebbe dire quanto ciò importi. Se si trascura questa precuazione, il fanciallo s' avvezza a contentarsi di significazioni vagine e mancanti d'aggiustatezza; e, fatto adulto, parlerà e scriverà con pochissima precisione, perchè non avrà mai acquistata del vero valor

de' vocaboli un' idea ben determinata.

Un'altra avvertenza dec parimente avere il maestro: Delle varie considerazioni le quali da esso potrebbono essere fatte sopra le novelle, o altro, che il fonciullo andrà leggendo, a leune non ne sarebbono ancora da lui comprese. Queste debbon essere riserbate ad altro tempo; e, secondo che il giovanetto ne andrà divenendo capace, il maestro, rimaetto, ri-march divenendo capace, il maestro, ri-

LEZ. SULL' ISTRUZIONE DELLA GIOVENTU chiamando alla memoria di lui opportunamente le lezioni passate, verrà esponendogli ciò che questi non avrebbe prima compreso, e che allora comprenderà molto bene. Utilissimo sarà questo esercizio: per esso un maggior numero di notizie andrà il giovanetto acquistando; gli rimarranno più profondamente scolpite nella mente le cose da lui apprese; e, quel ch'io più stimo, accorgendosi egli medesimo del progresso che va facendo, continuerà più che mai con diletto e con ardore le sue letture.

Ma infin a qui s'è favellato, dirò così, astrattamente; e perciò potrebbe non essere stato il mio divisamento compreso si bene com' io vorrei : per la qual cosa non sarà forse mal fatto che, prima di por fine alla presente lezione, io mostri col mezzo di alquante novelle di questa natura qua press'a poco sarebbe il metodo da tenersi nel caso

nostro.

# NOVELLA I.

Di un breve contrasto che ebbero insieme un marito e una moglie.

« Aveva un cert' uomo sempre ripieno il capo di grilli (1) e di bizzarrie. A costui venne un giorno il ghiribizzo di fendere le sue pentole; e'l disse alla moglie. Risposegli essa : Or sèi tu pazzo? Ed egli a lei : Deh, sciocca, non sai tu il proverbio, che una pentola fessa dura più che una sana? Provati di far ciò, soggiunse la donna, se vuoi ch'io fenda a te la testa con un bastone. E quegli rispo-

<sup>(1)</sup> It fanciullo che leggesse la presente novella non intenderebbe che significasse in questo luogo quella parola grilli ; e però ufficio sarebbe del maestro l'esporgli il vero e preciso significato che ha qui. Lo stesso dicasi della voce bizzarria, ghiribizzo, e dell' altre poco ancora a lui familiari.

SULL'AMMAESTRAMENTO DE' FANCIULLI 265
se: Aspetta che il mio capo diventi pentola, e allora lo fenderai. Quella proita e inaspettata risposta mosse a riso colei; ed ebbe fine così la que-

stione ».

Niente di più inetto e di più frivolo, che il soggi to di questa novella. E con tutto ciò il dialogo animato e conciso di costoro, e sopra tutto la risposta bizzarra e lepida del marito, non potrebbe a meno di risvegliare uel fanciullo, che la leggesse, un certo che di gajo e festevole: il qual effetto riprodotto di poi dalla lettura 'di altre novelle di simil genere, sarebbe cagione ch'egli prendesse una non so qual attitudine alla vivacità de motti: e questa disposizione, coltivatà in lui dall'educatore nel debito modo, il farebbe divenire a suo tempo un ingegnoso e bel parlatore.

Le lepidezze di questa fatta sono lodevoli, e possono in parecchie occasioni far cessare qualche contrasto, come vedesi nella novelluzza or raccontata, al contrario di alcuni motti arguti e mordaci, de quali vedrassi un esempio nella seguente novella.

## NOVELLA II.

Con una sola parola si mordono fieramente le furfanterie d'un ribaldo.'

« Uno di que furfanti, che sanno ricoprir con molto artifizio le lor giunterie, a forza di truffòerasi fatto ricco. Comperate avea possessioni, comperati cavalli, e agiatissimamente vivea. Gloriandosi un di con alcuni del suo prospero stato: Or, disse, che mi manca egli più? Rispose un di laro: La forca. »

Questa vivace e calzante risposta piaccrebite, non v'ha dubbio, al giovanetto a cui fosse data a leggere la presente novella; ma gli avrebbe il maestro a far vedere che, quantunque essa fosse meri-

Согомво

266 LIZ. STLI' ISTRUZIONE DELLA GIOPENTO' tata da quel ribaldo, quegli che a lui la diede mal fece e perch'egli peccò contro a quell'urbanità dalla quale nessuno dee dipartirsi mai , nè pure allora quando gli accade di tratar con persone le più disprezzevoli; e perchè quel vocabolo forza troppo sa di plebeo, e suona male in sulle labbre di persona costumata e civile; ed ancora perchè una risposta di quella fatta potea far nascere una graventasa fra loro. Di quante risse sanguinose, di quante gravi inimicizie, di quanti odii implacabili non furnono cagioni i piecani detti e mordaci?

Biasimevole è quella altresi di cui fassi menzione nella novelletta che segue, sebbene meriti qualche seusa colui che la diede, stantechè ne fu provocato.

## NOVELLA III.

# Un Contadino beffato volge le beffa in ischerno det beffatore.

« Passeggiava un beffardo davanti alla sua casa; e vedendo venirsene frettoloso un giovane Contatino il quale avea un brutto ceffo, gli attraverso il cammino per dargli noja, e gli disse: Villano, da chi prese la natura il modello nel formare cotesto tuo mostacciaccio? E quegli rispose: Da voi. E soggiunse: Volete altro? No, disse il beffardo: io n'ho avuto a bastanza ».

Qui l'educatore avrebbe a far esservare al giovinetto, che se colui si fosse astenuto dal recare impaccio a chi se n'andava pefatti suoi, non avrebbe tirato a sè quello scorno: dal che caverebbe poi quesa soncisione, che è, se non da sciocco, almen da inconsiderato il rinfacciare ad altrui quello ch' egualmente, e forse con più di ragione, potreb' essere rinfacciato a sè. E quante altre utili verità non si potrebbono indi dedurre, oltre a questa? Per esempio: che ivi trovasi talora del buono e SULL'AMMASTANMENTO DE PANCIELLI 267 del bello dore meno si stimerebbe ( e certo niuno avrebbe creduto che lanto spirito avesse ad essere in un si sparuto contadinello); che accade sovente quello che l'uomo non si sarebbe aspetato mai (e senza dubbio quel beffardo non si attendea da colui una tal risposta); ch' egli è perciò da procedersi in ciascuna cosa con circospezione; e non alla spensierata; e così discorrendo.

Ma se è iu qualche modo da biasimarsi la risposta che dal Villano fu data a costui, perocchi è mala cosa il rendere ingiuria per ingiuria, non merita lode nè pur quella di cui sarà fatta menzione

in quest'altra novella.

# NOVELLA IV.

Un uom di bassa condizione taccia due uomini dabbene di soverchia indulgenza verso le loro mogli; cd uno di questi rinfaccia a lui la bassezza della condizion sua,

Compar Piero e compar Matteo, oltre al comparatico, contratta aveano strettissima amicizia insieme. Erano e l'uno e l'altro nel prender moglie (cosa non insolita (1)) ineappati alquanto male. Disse un di compar Piero: Compare, come fai ta a sofferire tua moglie, la qual ti garrisce ad ogoi nomento, o ben o mal che tu faccia? Rispose compar Matteo: Io mi turo gli orecchi, e la lascio dire. E tu, sogginnes, come fai, compare, a sopportar la tua, la qual fa sempre il contrario di

<sup>(1)</sup> Questa clausola è di poco sana morale (dirà forse dicuno), perchè ferisce in qualche modo la santità matrimoniale. Anzi è di morale santissma, rispondari io, perchè tende a biasimare i maringgi male assortiti o per avarizia, o per ambizione, o per altri fini non retti; e questi oggidi sono i più.

268 LEZ. SULI' STRUZIONE DELLA GIOVENTO' quel che tu vuoi? Io, rispose l'altro, chiudo gli occhi, e la lascio fare. Era con loro un certo Andrea Strechi, stato già mulattiere, il quale, fatta una pingue eredità, e la sestato il mestier suo, viveasi alla signorile, ed era ammesso anche nelle brigate di qualche conto. Disse allora costui sogginganado: Affè voi avete trovato un bel secreto per vivere in pace con la mogliera! Ma io ne so un altro. Quale? domandò Piero. Quello, disse colui, di adoperare un buon mazzafrusto. Or bene, che ve ne pare? Rispose Matteo: Parmi che ben si vergia, Andrea, che tu fosti già mulattiere».

Fu la risposta di Matteo quale si conveniva al linguaggio che avea tenuto colui: e non per tanto l'educatore avrebbe a far osservare al suo allievo, che merita biasimo chi gliela dicde, essendo atto scortese il rinfacciare ad altrui la bassezza di sua condizione. E molto più ancora è da biasimarsi

quest' altra, della qual ora si narrerà.

# NOVELLA V.

Un Cavaliere vorrebbe dare in isposa la propria segliuola ad un ricco Giovane; e questi destramente ne cansa l'offerta.

a Un Cavaliere aveva una figliuola virtuosa, ma brutta. Passegiando egli un giorno nel suo giardino con un Giovane nobile e ricco, al quale l'avrebbe nuritata assai volentieri, gli venia descrivendo le qualità eccellenti di questa figliuola sua con interazione di profferirgitela in moglie. Savvide l'accorto Giovane del disegno di lui ; e, interrompendolo; disse: Cavaliere, non più; la vostra figliuola è da prendersi a chiusi occhi. Il Cavaliere intese l'argutezza del motto, ed entrò in altri ragionamenti ».

Ciascun vede che la finezza di questa risposta consiste nel suo doppio senso; perciocchè, mentra SILL'AMMASTANTANTO DE'ANCIULII 269 in apparenza il Giovane mostra di lodare il valor della donzella, con dire ch'esso è si manifesto, che non accaderebbe a chi fosse per prenderla in moglie d'aver a farne ulterior esane, egili ne deride la bruttezza, la quale è tanta, cire, a voler pigilare così fatta donna, mestier sarebbe di non guardarla. Ora egil è manifesto che una risposta di tal natura, come che gentile apparisca, è tuttavia scortese quanto mai si può dire; si perchè con essa rinfacciasi al padre il brutto aspetto della figliuola, ed è cosa incivile il rimproverare ad altrui i naturali difetti; e si ancora perchè il Giovane ferisce l'animo d'un Cavaliere, il quale volca dare a lui una bella testimonianza della considerazione in ciu

Lo stesso non è da dirsi di quest' altra risposta data ad un Soldato dal Cerusico, il quale gli medicava una piaga ch' caso aveva nel dorso.

lo tenea, desiderando di imparentarsi seco.

## NOVELLA VI.

Di un Soldato, il qual si vantava di aver dispregiato il nemico.

-« Mentre un Soldataccio, tornato dalla guerra, faccasi medicare una feriti che avea nel dorso, narrava al Chirurgo, ch'egli l'avea ricevuto nel momento stesso in cui l'escretto suo volgea le spalle al nemico per mostrargii che il disprezzava; perciocche, soggiunse, voi già sapete maestro, che atto è di disprezzo il voltar le spalle altrui. Cotesto io so bene, rispose il Chirurgo; ma so ancora, che è atto altrasì di viltà, e che in battaglia volge, le spalle chi fugge ».

Non potea punto dolersi colui d'una risposta la quale aveva egli stesso tirato il Cerusico a dargli; e questi potea ben dargliela, senza mancare all'urbanità: ch'egli non è contrario all'urbanità il ri-

270 LEZ. SULL' ISTRUZIONE DELLA GIOVENTU' dersi d'un vigliaceo, il qual con millanterie ridicole s'argomenta di coprire la propria vigliacchería.

Bella e ingegnosa fu altresì la risposta data da un Giudice ad alcuni ladroni in condannandoli alla galera.

# NOVELLA VII.

Della sentenza che pronunciò un Giudice contra cinque ladroni, i quali chiedeano la borsa per amor di Dio.

« Cinque masnadieri assaltavano i viandanti in questo modo. Quattro di loro voltavano ad essi la bocca delle lor arme da fuoco, e il quinto s'avanzava con un crocifisso in mano, dicendo: Cristiani, eceo qui il vostro buon Dio; date qua la borsa a onor suo ; ha fatto egli ben altro per voi! Essendo costoro stati presi e condotti davanti al tribunale della giustizia, dissero eli eran poveri missionarii, i quali andavano per le vie predicando a' passeggieri, ed esortandoli ad atti di cristiana pietà, Ma, rispose il Giudice, voi il facevate con l' arme alla mano. Eh! soggiunse un di loro, il mondo è oggidi tanto perverso, che a fargli fare un poeo di bene, convien costringerlo a suo malgrado. Or bene, ripiglio il Giudice; se con le arme induceste altrui ad esercitar la cristiana pietà, eserciterete voi stessi col remo la cristiana mortificazione. E condannolli alla galera ».

Se giudiziosa fu la presente seutenza, non fu men giudiziosa quest' altra data da un Podestà contra un truffatore, il qual ricusava di pagar il desinare che l'Oste gli aveva dato. Raccontasi la eosa

nel seguente modo.

#### NOVELLA VIII.

D' un bell' espediente a cui ricorse un Oste per farsi pagar il desinare che avea dato ad un truffatore.

« Un truffatore itosi a desinare all'ostería, come ebbe finito, s' alzò per andarsene. Il trattenne l'Oste, e dissegli: Pagate prima. E colui rispose: Ho pagato. L' oste abbassò il capo, e non disse altro. Il buon galantuomo , che sì tenero avea trovato il terreno, tornovvi il di appresso. L' oste ben ciò s'attendeva; e, fattolo aspettar lunga pezza, andò a lui con un pezzuol di carta; e , porgendola ad esso : Ecco , disse , il conto vostro. Disse l'altro: Prima del desinare? che novità è questa? E l'Oste a lui : Quante volte volete voi desinare? Tu non mi hai ancora recato nulla , disse colui. E l'un sosteneva di sì, e l'altro di no. Andarono davanti al Podestà ; il quale, udita per intero la cosa, pronunciò questa scutenza: O tu sèi obbligato (diss'egli rivolto al truffatore ) di credere all'Oste, e gli dèi pagare il desinar ch'egli afferma di averti dato oggi ; o non sèi obbligato di eredere a lui , e nè pur egli è obbligato di eredere a te; e in questo caso dovrai pagargli quello che tu affermi di avergli pagato jeri. Convenne -per tanto a quel furfante pagar all' Oste il desinare ch'esso già si credea d'avergli truffato ».

Le novelle di questa fatta valgono a risvegliare l'inggmo del giovanetto ed a renderlo esperto, on d'egil di poi sappia, quando verrà il suo tempo, contenersi nelle diverse occasioni da uom giudizioso e avveduto. L'uom nell'usar eogli altri può cader in due gravi errori ; e sono: o diffidare a torto de'buoni, o lasciarsi abbindolar da'malvagi. Ad evitare ambidue questi errori utilissima cosa sarà ch'egil per tempo si assurfaccia a conoscere gli uo-

279 LEZ. SULI ISTRUZIONE DELLA GIOVENTU' mini ben addentro; e per conseguir questo è d'uopo attenersi à fatti, e non istarsene a' detti. Cominecrebbono a disporto a cio alquante novelle press'a poco del tenore della seguente.

### NOVELLA IX.

Un' ghiotto ed un bevitore, intervenuti ad un pranzo, lodano, quegli il mangiare, e questi il ber sobriamente.

« Erano stati un gliotto ed un briacone, con molti altri, invitati ad un lauto desinare. Diceva quegli: Vuolsi esser parco nel mangiare; e mangiava da parasito. E l'altro soggiungeva: Vuolsi esser sobriò nel bere; ed attendeva a cioneare. Maravigliandosi di ciò uno de'convitati: Tu sèi pur semplice, dissegli il suo vicino. Non sai che i più degli uomini altro dicono, ed altro fanno? »

Varyebbe certamente questa novella a far conascere al fanciulo quanto si troverebbe inganuato chi nel formar giudizio degli uomini s' attenesse unicamente a ciò ch' essi dicono, e per questo conto ne sarebbe utile la lettura: ad ogni modo ne potrebbe essere anche dannosa, avvegnachè ci sarebbe il perricolo che il giovanetto ivi apprendesse ad altro dire ed altro fare ancor egli; chè di gran forza è l' esempio nell' animo de' fanciulli. Ma l'educatore ovvierebbe a ciò con mostrar al suo alunno quanto mala cosa sia la doppiezza, e come agli occhi altrui si rendano disprezzevoli coloro, alle cui parole mal rispondono i fatti. Ma non più di costoro: facciasi ora menzione di due altre persone di miglior tempra.

#### NOVELLA X.

Un Padrone corrucciato minaccia un suo Fattore di cacciarlo del suo servigio ; e questi con un' affettuosa risposta lo placa.

« Un Gentiluomo, d'un naturale iracondo, aveva ne' suoi poderi un Fattore ostinato quanto mai si può dire nelle proprie opinioni. E comechè a ciascun di loro fosse grave a sostenere, il difetto dell'altro , nientedimeno , perchè era compensato da molte qualità belle e pregevoli, essi grandissimo amor si portavano. Un di ordinò il Padrone certi lavori ne suoi terreni. Egli li credea di molto profitto; ma, per quante ragioni ne fossero da lui addotte, costui non voleva capacitarsene, Finalmente quegli perdè la pazienza; e, montato in collera, proruppe in queste parole : Ben si vede che siete un mulo de' più ostinati. S' io fossi un mulo, rispose il Fattore, farei ancor io come fanno i muli. Or che fareste ? disse il Gentiluomo, E l' altro ; Tirerei di gran calci ; e potreste , padrone , toccarne qualcuno anche voi. Temerario! a me questo? (soggiunse il Padrone) caccerovvi del mio servigio. È io vi ritornerò , rispose il Fattore. E quegli : Anche a dispetto mio? E questi : Anche a dispetto vostro. Come volete voi ch'io potessi viver lontano da così buon padrone? in pochi di mi morrei di dolore. Restate dunque, ripigliò il Gentiluomo intenerito, e servitemi con amore e con fedeltà. Allora il Fattore, presagli la mano, gliela baciò con le lagrime agli occhi , dicendo : Di questo non dubitate. Buon padrone era quegli, e buon servitore era questi. I così fatti sono pur pochi! »

Era persona dabbene e d'animo candido è schietto anche quel Gentiluomo, che consigliava il Genero suo a prendere per moglie non la più bella, ma 274 LEZ. SULL' ISTRUZIONE DELLA GIOVENTU' la migliore delle due figliuole ch' avea. Avvenue la cosa nel modo che or si racconterà.

## NOVELLA XI.

Un Gentiluomo, di due figliuole che avea, consiglia il futuro Genero a prendere la men bella, la qual era la migliore. Questi non cura il consiglio, del Suocero, e s' avvede di poi che mal fece.

« Aveva un Gentiluomo due figliuole, ambedue in età da marito. Desiderando un Giovane nobile e dabbene d'imparentarsi con lui, gli manifestò questo suo desiderio. Piacque al padre di esse il partito, e gli disse: Delle figliuole mie l'una è buona , e l'altra è bella. Quale eleggete voi? La bella , rispose il Giovane. Figliuol mio , soggiunse il buon vecelio, prima di far questa scelta, pensateci bene. Non vedete che, se prendeste la buona, ella con le sue virtù renderebbe lieta la vostra vita; dovecchè, se prendete l'altra, voi avrete forse da tribolare? E il Giovane a lui: Ma, s'io pigliassi la prima, impossibil mi sarebbe il renderla bella, ed avrei buona moglie soltanto; laddove, pigliando io la seconda, potrò ingegnarmi di renderla buona; e, venendomi fatto, avrò una moglie e buona e bella. Parea ch' egli dicesse bene; e pur s'ingannò. Il tempo fece perdere a quella ch' ei prese la bellezza che avea, cd egli non potè farle acquistar la bontà la qual non avea. Così ebbe a passar costui malcontento il resto della sua vita con una moglie nè buona nè bella, al contrario di ciò ch'erasi immaginato; e conobbe con suo gran danno quanto saggio fosse il consiglio che il Suocero dato gli avea ».

Ben chisro è che questa novella porgerebbe occasione all'educator di mostrare al suo allievo quanto importi l'ascoltare i consigli delle persone assennasell'ammaestramento de' fancielli 275 te, e quanto gran rischio corrano d'avere a pentirsi que' giovani ancora inesperti, che vogliono far tuttavia le cose di proprio capo.

Miglior fortuna, che 'l giovane di cui s' è or favellato, ebbe un altro marito, del qual mi cade in

acconcio di far parola in questo luogo.

## NOVELLA XII.

Una sorda mutola guarita della sua sordità, e divenuta ciarliera, infastidisce per molto tempo il marito; poi correggendosi, gli fa passar lieti i di-

« Un semplicione, innamoratosi d'una bella giovane, la sposò, con tutto che fosse sorda affatto, e però mutola ancora. Quanto increscesse a lui questo difetto della sua donna, non è da potersi dire. Trovavasi in quella contrada un cerusico assai valente. Questi s'avvide che nel foro e dell' una e dell' altra orecchia di lei era una picciola carnosità. la quale impediva che l'aria percossa potesse trasmettere al timpano i suoni ; e s'avvisò che, tagliandosi quella, se ne rimoverebbe l'impedimento, e la donna acquisterebbe l'udito: e così avvenne. Colei poscia a poco a poco imparò la favella, e, con grande soddisfazion del marito, parlo; ma divenne tanto ciarliera, ch' era un fastidio a dimorare con lei. Il pover' uom s'ebbe finalmente a pentire di aver iudotto il cerusico a far che costei parlasse. E andato a lui , supplicollo che per antor di Dio gli tornasse la moglie mutola. Rise quegli della semplicità di costui , e disse che ciò non cra possibile , perciocche ella possedea già la favella, e, dato ancora che ritornasse sorda com'era, mutola più non sarebbe. Laonde, soggiunse, cinquettando sempre, com'è usa di fare , continuerebbe a infastidirti allo stesso modo. Or che mi resta a far dunque? disse il buon uomo. A sopportarla, rispose l'altro senza

276 LEZ. STLI. ISTRUZIONE DELLA GIOVENTU inquictartene, non danno mai retta alle ciance sue. Vedrai hen tosto il buon effetto che ciò sarà per produrre. Pece egli così; e la donna, quando s'avedca che il marito non dava orecchio alle sue parole, s' ingrugnava e tacca. Egli era hen contento di ayer trovato il modo di liberarsi da tanta noja; ma veder corrucciata la moglie a lui pur rincrescea. Per sua buona ventura colci alla fine (caso raro a vedersi in femmina) conobbe il difetto suo; e, ciò che più importa, se ne corresse. D'allora in poi vissero insieme in perfetta concordia, e conobbero per prova quanto sia indispensabile nello stato matrimoniale il far di se qualche picciolo sacrifizio a volervi passare giorni tranquilli ». 1

Da questa novella sarebbe naturalmente condotto il maestro a far conoscer al giovanetto da che nasca ne' mutoli il mancamento della favella; e, se altro vantaggio questi non ne rituaesse, non giène sarebbe tuttavia stata inulle la lettura. Ma vi si potrebbono fare ancor queste tre utili osservazioni: la prima, che dalle cose: le quali sono maggiormente desiderate, derivano talora non preveduti incomodi, gravissimi, a sopportarsi: la seconda, che vano e ridicolo e il volersi tirare indietro da quel che s'è fatto; onde segue, cha prima di far che che sia, è da pensavri bene, per non aver poi a pentisene inuttimente : e la terza, che alcuni mali si vincono meglio con la sofierenza, che in altro modo.

Già s' è notato di sopra, che converrà rendere le novelle e più lunghe e men semplici, secondo che il giovanetto s' ayangerà nello studio. Ne serviranno, di saggio le due seguenti.

to et an i 'e zwo', eget; obtinoù ;
... pro ver ege sou peud voet
... out d'eur van origint ou olis boen
... off o vig Chingny (O contra acust
... t'e pip et arregos A ocupa e C. b

.

## NOVELLA XIII.

Di un med» ingegnoso con cui mostrasi ad un furfante eli egli avea già ricevuto il danaro, il qual domandava.

Comeche si sia già favellato di due belle sentenze, delle quali l'una fu data di un Podestà contro ad un truffatore, e l'altra da un Giudice contro a cinque ladroni, piacemi ora di far parola d'un'altra, degua d'essere mentovatà ancor essa per l'ingegnoso modo con cui un Podestà misei ncluaro la ferfanteria di colui contra il quale la pronunció.

« Era podestà di Padova Andrea Querini quando avvenne quivi il caso che or narrerò. Un furfante andò al macello a provvedersi di carne; e, come l'ebbe avuta, diede al beccajo un zecchino (i),

<sup>(1)</sup> Uno zecchino s' avrebbe a scrivere ; dirà qualche saccente. Perchè ? domando io. Perchè, soggiungerà egli , la z è lettera doppia , ed equivale a due consonanti; ed una voce che cominei da due consonanti dee essere preceduta da una vocale; e perciò deesi scriver uno zecchino, e non un zecchino, come si serioe uno storpio, e non un storpio. Ma. se così è , perehè dunque il Boccaccio nella novella V. della Giornata terza scrisse sempre il Zima, e nè pur una volta lo Zima ? Egli è vero che presso i Latini la z era lettera doppia; ed è per questo che non trovasi mai raddoppiata in veruna voce della lora lingua Ma tra noi non è giù così. Questa lettera presso di noi vale una consonante, senza più; e percià noi la raddoppiamo in un gran numero di voci, e scriviamo mezzo. tristezza, e così discorrendo. Se valesse due consonanti, non potrebbesi raddoppiare nè pur fra noi. essendochè raddoppiata ne varrebbe quattro; cosa assurda del tutto. Or , posto ciò, domanderò io a quel

278 LEZ. SULL' ISTRUZIONE DELLA GIOVENTU'

acciocchè questi se ne pagasse. Il beccajo ritennesi quanto gli era dovuto, e diede indictro il di più; ma colui , messosi nel borsello il danaro , stavasi tuttavia quivi con in mano la carne che avea comperata. Domandollo il macellajo s'altro ci volesse; e quegli rispose : Messersi , il sopravanzo del zecchin che v' ho dato. Oh! non l'avete voi avuto testè? disse il bercejo. No , rispose colui. E così l' uno affermando; e l'altro negando, dopo un lungo contrasto, andarono davanti al Podestà; il quale, udita la cosa, chiamò un cameriere, ed ordinogli che quivi recasse duc bacinelle ripiene d'acqua. E a colui ch' avea comperata la carne, fatto votare il borsello, comandò che in una delle bacinclle mettesse le monete che n' avea tratte. Impose indi al cameriere che dentro della bacinella lavasse quelle monete ben bene : e mentre questi il facea, vedevansi venire alla superficie dell'acqua certe macchiuzze ritonde. Fatte poi mettere nell'altra bacinella alquante monete d'altra gente, la qual era quivi , comandò che fossero lavate anche quelle allo stesso modo. Ma in questa bacinella non si videro comparir macchiuzze. Allora il Podestà con brusca guardatura rivolto a colui che negava di aver avuto dal macellajo il danaro : Furfante, gli disse, le monete che nella bacinella tu hai poste, sono

succente: se io dico il sufolo, e non lo suffolo, e perchè al contrario avrò a dire lo zufolo e non il zufolo, dappoiché queste due consonanti s e z sono presso noi bensì di suono dverso, ma di valor presso noi bensì di suono dverso, ma di valor presso a poco uguale ? Io per tanto, finchè egli uon me ne addica una buona ragione; continuero a scrivere il zufolo, e non lo zufolo, e parimente il zecchino e un zecchino, e non lo zecchino, nè uno zecchino, nè arguirò un abuso nato dalla fulsa opisione y che anche nella lingua nostra, come nella ladira, la z equivolga a due consonanti.

SUL'AMMASTRAMENTO DE FANCILLI 270 quelle appunto che avute hai dal beceajo. Egli maneggiandole con le dita insudiciate dalla carne che ha sempre tra le mani, vi lasciò sopra il grassume che, in lavandosi le monete state nelle sue mani, venne a galla, e formò quelle ritonde macchiette che vi si scorgono: Perciò non se ne vide comparir verma nell'altra bacinella, dove furono lavate monete non tocche da lui. Tu adunque, in luogo del danaro il qual chiedi indebitamente a beceajo, debitamente t' avrai un mese di prigionia, alla quale ora io ti condanno n.

Utile motto ai giovanetti è la lettura delle novelle simili a questa, nelle quali favellasi di qualche ingegnoso espediente praticatosi per disbrogliare cose che parevano inestricabili. Si sveglia con questo mezzo l'ingegno loro, e si assucfanno cesì a internarsi nelle cose per vederci dentro da tutti i lui; il che darà loro nel trattare gli affari una maravigliosa destrezza. È cosa indubitata che l'uoin farà bene un di quello a che s'è addestrato sin da fanciullo. Si è questo lo scopo a cui tende l'educazione.

Termineremo le nostre novelle con raccontare una beffa piacevolissima, la quale fecero alcuni gentiluomini ad un millantatore il più vigliacco e codardo di quanti ne furono mai.

# NOVELLA XIV.

Il Conte di Culagna, costretto ad accettare un duello, è schernito e deriso; e con tutto ciò egli vassene tronfio, millantando la propria vatenteria.

« È già noto ad ognuno quanto fosse e millantatore e codardo il Conte di Culagna. Alcuni gentituomini , per pigliaris iollazzo di costui, concertarono insieme di fargli una brutta paura; ed infingendosi uno di essi d'aver ricevuta da lui una grave ingiuria, dissegli con brusca cera: Cavaliere , io 280 LEZ. SULL' ISTRUZIONE DELLA GIOVENTU'

non sono uomo da sofferire ingiurie ; voi me n' avete fatta una . e grandissima . e ne chiedo soddisfazione. Avete a darmela eon la spada alla mano. come s' usa tra' cavalieri. Negò il Culagna d' avergli mai fatto il menomo torto; e quegli soggiunse: E avete la sfrontatezza di dare in presenza di questi gentiluomini una mentita a un mio pari? Questa è una nuova ingiuria che io ricevo da voi; e di essa altresì avete a fare riparazione. lo vi sfido a battervi meco. Finsero gli altri d'intromettersi per acquetare la cosa; ma tutto fu inntile, e al povero Conte convenne accettare a suo malgrado l'invito. Fu scelto il luogo in cui doveasi combattere; fu destinato il giorno: furono eletti i padrini. Venuta la giornata prefissa, quando il Conte si volle einger la spada, non la trovò. Glie l'aveano fatta nascondere i detti gentiluomini dal suo cameriere. Rallegrossene il Conte, e prego il suo padrino che n'andasse ad avvertir l'avversario, ed a far le sue scuse con lui, se per cagione di un tal contrattempo attener non gli potea la promessa. Non vi sarebbe fatta buona la seusa, disse il padrino, e si crederebbe che voi aveste pigliato un pretesto così fatto per paura che avete del vostro nemico. Paura io ? disse il Conte. Andiamo. Ma, soggiunse poseia, e la spada? La spada, rispose il padrino, non mancherà; e, vôlto al suo servo, il mandò a prenderne una , la qual preparata a questo effetto egli avea. E come gli fu recata, disse: Tenete questa. Il ciel me ne guardi. rispose il Conte. Che direbbe il mondo se si venisse a sapere che il Conte di Culagna, per uccidere un suo nemieo, fosse ito a mendicare una spada? No, non fia vero che io maechi di tanta infamia il mio nome. E bene, Conte, soggiunse il padrino, io ve la dono ; la spada ora è vostra : l'avversario vi aspetta ; non è da indugiare. Più non seppe come seusarsene il Conte, e gli convenne andare. Ivasene col capo basso, e tremava così appunto come fanno

<sup>(1)</sup> Presupposto che un maestro facesse leggere al suo disceptolo questa novella, sarribbe dover suo d'informarlo chi era questo fradasso, e quanto prode guerriero egli fisse tra Pagani che combatterono contra CARLOMACO.

282 LEZ. SULL'ISTRUZIONE DELLA GIOVENTU' vi ha miracolosamente salvato delle mie mani con romper dentro del fodero a me la spada. »

Quando il giovanetto avesse letta una novella del tenore di questa, il maestro non dovrebbe ommettere di mostrargli , che se l' uomo con la codardía rendesi disprezzevole, e con la millantería ridicolo, con tutte dué insieme divien propriamente il trastullo e la favola del paese. Ma quello che sopra tutto avrebb' esso a fare, sarebbe prendere di qui occasione di dargli qualche contezza del vero e del falso onore: questo sorgente feconda di risse, d'inimicizie, e di lagrimevoli danni; quello di nobili gare, di magnanime azioni, e di segnalatissimi benefizii. Questo sarebbe, pare a mc, uno de' migliori mezzi d'instillargli nell'animo quegli onorati sentimenti a cui l'uomo, in qualunque stato si trovi, non può mai rinunciare. È inutile l'avverure che la lettura di novelle simili a questa dee essere differita a quel tempo in cni, fatto il discepolo grandicello, sarà in istato di trarne profitto.

Or non si creda che io nello stendere questo picciol numero di novelluzze abbia inteso ch' esse debbano servire come d'esempio a chi fosse per accingersi a così fatto lavoro. Non sono stato sì folle. Piuttosto avuta ho intenzione che la stessa imperfezion loro eccitasse più abili penne a scriverne altre migliori ; sapendo io molto bene tale essere la natura dell'uomo, che il veder le cose malamente eseguite dalle altrui mani desta in lui la voglia di produrne egli di meglio fatte: donde avviene che l'eccellente e l'ottimo d'ordinario sia preceduto dall'infimo e dal mediocre. In quanto a me, io avrò già conseguito l' intento mio se questo tenuissimo scritto sarà cagione ch'altri si risolva di far dono all'Italia d'un di que'libri de'quali essa ( il dirò purc ) è alquanto povera ancora. Chiuderò il mio discorso con questa considerazione, che se nel compor le no-

vellette presenti ho scelta materia di poca o piutto-

INTORNO AL RECOLAMENTO DEGLI STUDI 285 sto di nessuna importanza, e tuttavia ho mostrato che anche di là potrebbe cavare il muestro di buone istruzioni e molto proficue al suo aluuno, da ciò manifestamente apparise quanto confacevole a' fanciulli sia un genere di lettura, nel quale riescono lor profittevoli anche le più lievi cose.

# LEZIONE SECONDA (\*)

INTORNO AL REGOLAMENTO DEGLI STUDI DI UN GIOVANETTO DI BUONA NASCITA.

Nt voi avete mestieri de miei suggerimenti per ben istruire il giovanetto, la cui educazione ne fu commessa alle vostre cure; nè io sono da tanto, che avessi potuto darvene alcun consiglio, aucorachè n'aveste avuto bisogno. Nientedimeno e perchè potrebbe parere salvaticheza la mia se io ricusassi di far quello che in una maniera così gentile voi mi chiedte, ed ancora perchè con ¡l'ecre grandissimo io m'intertengo sopra tutto ciò che concerne l'educazione, io ve ne dirò pur qualche cosa con quella brevità che ad una lettera si conviene.

A due capi io riduco un regolamento di studj: alla scelta delle cose che debbono essere insegnate, ed all'ordine che è da tenersi nell'insegnate, Poco m'arresterò sulla prima di queste due cose; stantechè, premessevi alcune generali considerazioni, essa diviene manifesta da sè medesima; e insisterò alquanto più sulla seconda , per le maggiori dubbiezze e difficoltà alle quali essa è soggetta.

<sup>(\*)</sup> La presente lezione è indiritta in forma di lestera ad un amico.

284 LEZ. SULL' ISTRUZIONE DELLA CIOVENTU'

Certissima cosa è che noi dobbiamo essere incitati allo studio non da una vana curiosità, ma da un ragionevole desiderio d'istruirei di quello che util cosa è a noi di sapere. Nella scelta per tanto da farsi de nostri studii la utilità loro dee essere la nostra guida. Egli mi sarà facilmente conceduto che quanto una cosa è più strettamente con noi connessa, tanto è a noi più utile il ben conoscerla; c siccome niuna cosa ha con noi relazione più intima, che noi medesimi, così niente ci è più utile di ben conoscere, che noi stessi : donde segue che il più importante di tutti gli studii nostri si è lo studio dell' nomo; studio veramente nobile e degno di noi : perciocchè , se non è verun essere che non meriti o poco o molto la nostra attenzione, che dovrà dirsi poi della più eccellente di tutte le creature che noi conosciamo?

Tre sono le parti che costiuiscono 'questo grand'ecsere ; vale a dire il corpo, la mente, ed il cuore. La cognizione del nostro coppe ci fornisce di buoni lumi per la nostra conservazione: la cognizione della mente ci è indispensabile a preservardi dall'errore, ed a condurci allo scoprimento del vero ; chè senza ben dirigerne le sue facoltà non si potrebbe far questo ; e, per ben dirigere, necessaria cosa è il conoscerte bene : e la cognizione del cuore ci è necessaria a ben regolarne le tendenze e gli affetti ; dalla qual cosa dipende la retta condotta del viver nostro. Havvi nulla per noi di maggiore utilità ed importanza?

Ma l' uomo non è un essere solitario : egli è fatto per vivere unito agli altri uomini e formare con essi in certa guisa un solo e medesimo corpo; donde la origine un'altra sorta di vita, voglio dire la vita sociale. Lo studio dell' uomo non la per tanto ad essere lo studio di sè medesimo solamente, ma quello altresì de'suoi simili, che è quanto a dire del gran tutto sociale, di cui egli non è altro che una menoma e quasi impercettibile parte; studio laboriosissimo, complicatissimo e 'l più difficil per

avventura d'ogni altro.

Ad agevolare in gran parte un sì difficile studio, giova mirabilmente il consultar quegli archivii dove sono registrate le azioni importanti degli uomini di tutte le età , vale a dire la istoria. O quanto giocondo , quanto dilettevole è mai questo studiol ma quanta intelligenza ed applicazione vi si richiede a farlo con frutto!

Ora, essendo noi destinati, siccome ho detto, a dover vivere in società cogli altri uomini e formare come un sol corpo con essi, egli ci è indispensabile il conoscer dall' un canto quello che ciascuno è tenuto di fare e verso tutto il corpo sociale e verso ognano de membri suoi; e dall' altro ciò ch'egli ha diritto di esigere e da quello e da questi : dal cler risulta quel vantaggio reciproco che è il grande scopo di tal società.

Ma affinche noi possiamo trarre dagli altri, ed essi da noi questo vantaggio, necessaria cosa è che noi comunichiamo ad essi i nostri pensamenti, le nostre voglic, i nostri bisogni; ed eglino a noi i loro: la qual cosa è impossibile a farsi dove non si metta molta precisione e nettezza nel modo di esprimenti; dal che deriva la necessità di studiare

il proprio linguaggio.

Ed è da considerarsi che questa nostra sociabilità nosto ci induce a trattare con quelli del nostro vicinato o della nostra nazione, ma ci fa entrare in comunicazione eziandio con uomini d'altre contrade e di lingua dalla nostra molto diverse: dal che apparisce il bisogno che l'uomo ha d'intendere e di parlare, oltre alla propria, altre favelle ancora.

Ed essendo la favella destinata non solo a comunicare ad altrui i pensamenti e le voglie nostre, ma bene spesso altresì ad indurre gli altri a far quello she noi desideriamo da loro, ad ottener la qual cosa - 286 LEZ. SULL'ISTRUZIONE DELLA GIOVENTU' e' ci vuole grand' arte; ne segue che anche in quest' arte. del favellare, dee essere posto non poco studio da noi, siccome in cosa che è di nostra grandissima utilità.

Dopo la cogoizione dell' uomo, quella della sua abitazione è una delle più importanti per lui. Questa terra, che è la dimora nostra infin che viviamo quaggiù, dec essere dunque indispensabilmente da noi conosciuta; e ben essa vale le nostre ricerche. Come potremmo noi gioire e delle innumerevoli sue produzioni, e degli esseri che ci vivono sopra, e de' corpi ch' essa rinserra dentro delle sue viscere, senza avere alunen qualche notizia di tutto ciò? E potremmo noi abitarla senza informarci eziandio della figura e delle parti diverse di questa nostra magione? Qual uomo è mai, per quanto egli sia stupido ed insensato, che non si curi di conoscere tutte le stanze della essa dov' egli dinora?

Ma io ho favellato male dicendo che la nostra abitazione è la terra, la quale non n'è altro che il semplice pavimento. La propria magione dell'uomo, il magnificentissimo albergo di quest' essere sublime è l'intero universo: sono a profitto suo que' luminosi giobi che sparsi egli vede per l'immenso spazio de cieli; la contemplazione di essi gli aggrandisce lo spirito, risveglia nobili pensieri nella sua mente, e sopra sè etesso lo innalaz; la loro vastità sterninata gli dimostra la somma potenza del lor Facitore, e la regolarità e l'armonia de lor moti gli palesano la sua infinita sapienza; essi in una parola gli narrano.

» La gloria di Colui che I tutto move. »

Men grandioso spettacolo ci presenta la nostra atmosfera; ma tutto quello ch' è in essa, per esserci più davvicino, ha più stretta connessione con noi. Come potremmo noi vedere questo lucidissimo aere ingombrarsi di quando in quando di nubi, che ora rimangono sospese nell'aria, ora si risolvono INTORNO AL REGOLAMENTO DEGLI STUDI 287 in piogge, ora producono grandini o nevi, come vedere questi e mille altri maravigliosi fenomeni delle regioni acree, senza curarci di avere qualche notazia delle meteore e del modo ond'esse si formano?

Accade non di rado nell' uso della vita , che uoi ci contentamo di considerare le cose non tanto alla sottile; e certo molte di esse sono di tal natura, 
che non sarebbe possibile di fare altramente; ma 
molte altre ne sono le quali vogliono essere trattate 
con iscrupolosa esattezza, e peritó noverate, o mistrate. E quantunque talvolta poca facenda si richieda a tal uope; nientedimeno in un infinito numero di casi, senza grandissima applicazione e sforzo di mente, noi non potremmo venirne a capo: 
donde apparisee la necessità nostra di apprender 
que' metodi che si sono trovati ad agevolar cosi fatte 
operazioni, ed a condurci in tali ricerche e più 
speditamente e senza timor d' crrare.

Da queste brevi non meno che semplici considerazioni risulta per tanto che ad un giovanetto di nascita onesta e civile si debbono far apprendere gli elementi della Storia naturale, della geografia, della storia, della storia civile, della lisica, e dell'anatomia, quelli della logica, della metafisica, della morale, del naturale e del civile diritto; quelli dell'aritmetica, della geometria e dell'algebra; quelli della grammatica e della rettorica: e di più, oltre alla nativa, quelle lingue straniere, l'intelligenza delle quali a lui è per riuscire maggiormente proficua. Veniamo ora all'ordine che il nostro alunno dovrà tenere nell'apprendere queste cose.

Poichè l'uomo non s' alza alle cognizioni astratte se non per quelle che ha ricevute col mezzo de'sensi, egli è manifesto che debbono i nostri studii principiare da queste/ La storia naturale sarà dunque la prima cosa nella quale dovrà essere intrattenuto il vostro giovane allievo. E perchè dei tre regni il 288 LEZ. SULL'ISTRUZIONE DELLA GIOVENTU' della natura il più semplice si è il minerale, io credo che sarà cosa ben fatta il dar principio da questo.

Io non intendo già , che , trattenendo un giovanetto in così fatto studio, abbiasi ad occuparlo nelle stesse ricerche a cui s'abbandona chi lo fa di proposito: esso ha da principio ad acquistarne no-, tizie leggiere ; quelle soltanto le quali in certa guisa si presentano da sè stesse, purch'egli faccia uso convenevolmente de' suoi sensi, e yi presti qualche attenzione. Esaminando, per cagione d'escupio, un pezzo di pietra, egli vedrà un adunamento di particelle ammucchiate alla rinfusa e fortemente aderenti le une alle altre. Percotendola con un martello, lo farà in pezzi, ma non la storcerà in verun modo. Recandolasi in bocca, non vi ci troverà sapore nè molto nè poco. Immergendola e lasciandola nell' acqua, non troverà che la sua massa rimanga punto diminuita. Tenendola nel fuoco , la vedrà bensì arroventare, ma non già fondersi. Egli non ci vuol niente di più a rendere il nostro giovane naturalista instrutto quanto basta de' principali caratteri della pietra : egli sa oramai ch' essa è un corpo non organizzato, duro, friabile, insipido, indissolubite nell' acqua, infusibite. Nello stesso modo, press'a poco, egli verrà in cognizione dei principali caratteri delle materie saline, delle metalliche e degli altri corpi pertinenti al regno minérale.

Në si ha poi a far altro che a rompere un ramo di fice o un tralcio di vite in tempo di primavera per vederne gemere il succhio che dentro vi scorre. Facile è, massime in certi legni, stacearne colla punta d'un temperino alcune fibre, e mostrare ad un fanciulto come esse sono disposte la dentro. E non basta egli questo a dargli sufficiente notizia delle fibre e canali de vegetabili, e dell'umore che si spande per essi; in una parola, INTORNO AL REGOLAMENTO DELL STUDI 289 di quella organizzazione in cui consiste l'escenzia differenza che ha tra gli esseri del regno vegetable , e quelli del regno minerale? Diversi alberi poi, diversi arbati, diverse erbe ; alcuni muschi, alcuni licheni, alcuni funglui, accompagnati dalle osservazioni che vi parranno le più opportune, se condo le differenti occasioni che ve ne saranno offerte, franano acquistare al vostro discepolo in brevissimo tempo bastevoli notizie e del meccanismo della vegatazione e de'differenti modi onde i vegetabili si propagano.

'Finalmente se voi gli farete osservare che i vegetabili non sono in istato di dare a sè medesimi nessun movimento; ond'è che senza l'impulso d'una estrania eagione si restano immobili sempre, dove per contrario gli animali hanno la facoltà di muoversi da sè stessi, egli conoscerà che il distintivo degli uni dagli altri si è la spontaneità de' moti, la qual si ravvisa in questi, e non trovasi in quelli-Veramente l'essenzial costitutivo dell'animale è, secondo ch'io stimo , la facoltà del sentire ; ma perchè questa non si palesa così da sè medesima negli esseri in cui si trova, come la facoltà del muoversi da loro stessi, mi pare che a conoscer se un essere appartenga al regno vegetabile o pure al regno animale, il distintivo della spontaneità de movimenti sia e più comodo e più sicuro. Come fareste voi a decidere se sia da collocarsi tra' vegetabili ovvero tra gli animali un polipo a braccio d'acqua dolce, se aveste a pigliarne indizio dalla facoltà del sentire? in che vi si mostra essa palesamente? Laddove tuttochè foste indotto dalla prima apparenza a giudicarlo, anzi che no, una pianticella , nientedimeno, vedutolo ed allungare le braccia, e ripiegarle in diverse fogge, e tirare a sè la preda, che incautamente vi da dentro, per ingojarla, e cangiar luogo ad arbitrio suo, e fare altri spontanei e liberi movimenti , voi deciderete scuza

290 LEZ. SULL' ISTRUZIONE DELLA GIOVENTU' veruna esitazione che quest'essere strano appartiene al regno animale.

Alquanto più lungamente interterrete, per mio consiglio, il vostro giovane allievo nell'istoria degli animali, che in quella degli altri due regni, non solamente perch' ella tratta di esseri che nella loro contormazione più s'accostano a noi, ed hanna perciò con esso noi maggior collegamento, ma in oltre perch' essa n' è più svariata e più dilettevole. E l'esca del diletto è il più sicuro mezzo di pigli re un giovanetto, e renderlo attento e ben affetto allo studio. E in verità io porto grandissima compassione a que'miseri giovincelli, che sono condannati ad apprender con infinita lor noja quello che-non intendono: dal che s'ingenera in loro un'avversione così fatta allo studio, che sarà ben difficile che ne sia tolta mai più ; stanteche le impressioni, che si ricevon nella tenera età , sono le più durevoli. Non è da temersi che questo sia mai per accadere al vostro giovane alunno. A lui sarà giocondissuna cosa l'andare considerando or la diversa struttura degli animali , or la varia lor indole, or le differenti fogge del viver loro, e le abitudini, e le industrie , e cert altre cose di questa natura. Massopra tutto servirà di pascolo alla curiosità sua l'istoria degli insetti. La bizzarria delle loro figure, la bellezza singolare di alcuni di essi, le lor sorprendenti metamorfosi , la sagacità e l'ingegno che mostrano si nel procacciarsi il lor vitto, si nel guardarsi dalle insidie de' lor nemici, e sì nel ripararsi dall'ingiurie dell'aria, e difendersi dalla rigid zza del verno ; tutto ciò concorre a destar in noi e maraviglia e diletto.

Di quegli animali, ch' egli non ha l'opportunità di cigura: se questo non si facesse, le descrizioni le riù accurate non gliene formirebbono se non un' idea molto vaga e imperfetta; ed importa più che INTORNO AL REGOLAMENTO DEGLI STUDI 291 non si crede l'avvezzar l'uomo assai per tempo a non contentarsi d'idee indeterminate e conluse.

L' interna struttura degli animuli, le iunzioni del cuore, quelle del polnione, e il meccanismo con cui s'eseguiscono e le une e le altre, la digestione, la circolazione del sangue, la prodigiosa diramazione delle arterie e delle vene per tutte le parti del corpo, la configurazione del muscoli e il loro uficio, la tessitura della pelle, la sua porosità, la traspirazione insensibile, ed altre cose di questa fatta vi somministreranno ancor esse di che pascere la curiosità del vostro allievo molto gradevoimente.

Gli educatori della gioventù sono per la più parte d'avviso che lo studio di queste cose superi di giani lunga la capacità d'un tenero giovanetto; il che io loro concederò facilmente dove si tratti d'uno studio solido, profondo ed esatto, del quale non è ancora capace la fresca sua età : ma qui non trattasi d' altro che di gittare le prime sementi del sapere; ed io credo che sia cosa opportuna lo scerre queste a preserenza d'altre, siccome più adattate al terreno che le riceve. Ma se queste cose , le quali pur cadano sotto a' sensi, sono tali che superano, a lor giudizio, la capacità d'un tenero garzonetto, saranno poi più facilmente comprese da lui la natura e le affezioni del nome e del verbo e l'altre sottigliezze grammaticali ; cose tutte astrattissime , e perciò malagevoli ad essere intese anche in una età più provettà?

Io non pretendo per questo che debba essere da principio lasciato da canto ne pur lo saudio delle favelle. Le idee delle cose sono necessariamente connesse con le parole che le rappresentano; né quelle si possono serbar nella mente senza l'accompagnamento di queste. Laonde a me piacerebbe che il vostro giovamento, nel mentre stesso che gli si fa conoscere qualche cosa, i imparasse altresì com' essa si esprime non solo nel nostro didoma, ma eziame si esprime non solo nel nostro didoma, ma eziame.

202 LEZ. SULL' ISTRUZIONE. DELLA GIOVENTU' dio nel batino. Andrà in questo modo seuza tedio veruno adunando a poco a poco un grosso capitale de materiali di una lingua eli egli deve imparare, i quali dipoi durerà poca fatica a metter in ordine col soccorso della graumatica quando sia giunto il tempo di fargliene conoscer le regole e praticare i precetti. Ma lasciamo per ora lo studio delle parole, e a quello delle cose facciam ritorno.

Alla storia naturale va si congiuntu la fisica, che lo studio dell'una porta quasi di necessità allo studio dell'altra. La natura è il suggetto d'entrambeg ma con questo divario, che nella prima solamente si osserva, e nella seconda si mette al cimento. Ivi la natura parla, per dir così, da sè stessa; e qui la coștringiamo noi a rispondere alle nostre interrogazioni. Ben si vede da ciò che maggior sagacità e maggior penetrazione di mente richiecel lo studio della fisica, che lo studio della storia naturale, e che deesi perciò cominciare da questa, e passare di

poi a quella.

Esperimenti facili a farsi intorno a cose facili a concepirsi formeranno le prime lezioni di fisica che voi darete al vostro discepolo. Non è necessario che le cose, le quali egli ne apprende, da principio sieno concatenate tra loro : in questi primi escretiz voi non avrete a far altro che a preparar materiali, che, a tempo debito messi tutti al lor luogo y verranno finalmente a formare un edifizio ben ordinato e solidamente costrutto. Noi apprendiamo una gran parte delle cose così alla spezzata, n'è siamo in istato di ben ordinare le nostre idee se non allora quando n'abbiamo acquistato il numero che a far questo ce ne bisogna.

Quantunque io porti ferma opinione che in un trattato di fisica si potesse, e forse si dovesse, far uso delle matematiche con qualche maggior sobrietà, che non è stato fatto in molti dellibri che abbiamo di questa scienza, io sono tuttavia molto lonINTORNO AL REGOLAMENTO DEGLI STUDI 293
tano dal pensare che si possa farne senza , come
taluno è stato d'avviso, La scienza del calcolo, spezialmente è indispensabile affiato dove si tratta di
conoscere e determinare con precisione la quantità
e il valore delle forze e de' loro risultamenti , per

non cadere in gravissimi errori.

Lo studio della fisica dunque richiede la cognizione delle matematiche; e perciò, prima che il vostro alunno maggiormente s'innoltri in quella, dovranno essere da lui appresi gli elementi di queste. Fate ch' egli stesso ne senta il bisogno. Allora se ne risveglierà in lui il desiderio, e, stuzzicato da questo, vi si applicherà volonterosamente, e non sarà ributtato dalla loro aridezza. La brevità del tempo, la moltiplicità delle cose che abbiamo ad apprendere, e l'ajuto ch'esse scambievolmente si prestano, ci costringono ad occuparci contemporaneamente in più d' uno studio : 'ma conviene a noi aver cura di non darci nel medesimo tempo a studi di natura diversa; perchè sarebbe difficile che l'uno non ci distraesse dall'altro. Non è così di quelli che hanno qualche analogia tra loro: essi ci servono auzi d'incentivo ad applicarci non meno all'uno che all'altro con maggior attenzione e fervore. Nel mentre per tanto che'l vostro giovanetto s'interterrà. nella fisica, s'andrà esercitando eziandio nella scienza o del calcolo o delle grandezze.

Voi forse direte; se le matematiche sono necessarie alla fisica, chi si da allo studio di essa dee già posederte. Rispondo; che tutto quello, di che traita la fisica, non la ngual bisogno delle medesine; je che dipende dalla intelligenza del maestro l'amar disponendo le cose in modo che queste due scienze progrediscan, di pari passo. Gli nomini da principio non crearono prima una scienza e poi un'aitra; esse nacquero per la più parte e crebbero a puco a pecco lasiene; e l'yostro funciullo è quasi nel medysmo caso di que primi uomini, con questa discrenza 294 LEZ. SULL' ISTRUZIONE DELLA GIOVENTU' che, fornito di quegli ajuti che mancavano ad essi, può fare maggior progresso in un giorno, che non s' è fatto da loro in molt'anni.

Le prime quattro operazioni dell'aritmetica sono si facili, che un giovanetto vi si può applicare con buona riuscita assai per tempo; e gli gioverà molto l'esservisi esercitato infin dai primi suoi anni.

L' algebra è ancor essa una specie d'aritmetica , ma di maggior artifizio e molto più astratta che la comunc. Certo si metterebbe ne nostri studi più d' ordine e di connessione se da quest' ultima si passasse a quella immediatamente, e le si facesse dipoi succedere la geometria, il cui studio col soccorso dell' algebra diviene più facile ed espedito. E questo è appunto il metodo praticato quasi universalmente oggidi. Ad ogni modo a me sembra che, generalmente parlando, lo studio dell'algebra non si confaccia molto alla tenera età d'un giovincello, la cui mente, per esscre poco assuefatta alle grandi astrazioni, vi si può accomodare molto difficilmente. Egli ne rimarrebbe tosto disgustato; e importa più che non si crede il render sempre gradevole lo studio ad un giovanetto. Non è da negarsi che lo studio della geometria s'agevoli alquanto, come ho detto testè, col mezzo dell'algebra; ma dall'altro canto il metodo antico ha questo avvantaggio, che, in facendosi dedurre l' una cosa dall' altra, ci avvezza a concatenare le idee, e ci rende perció lo spirito più gcometrico e più aggiustata la mente : avvantaggio che val certamente e la fatica un po' maggiore che ne sosterrà il vostro alunno, e'l pocotempo di più, che, secondo questo metodo, sarà d' uopo ch' egli ci metta. Sarà bene tuttavia che in ciò v' accomodiate all'indole ed alla capacità di luie v'appigliate a quello de due metodi il qual vi parrà che più gli sia confacevole.

Avanti ch' egli passasse allo studio della geometria , io gliene farci conoscere le figure , e l' avINTORNO AL REGOLAMENTO DEGLI STUDI 205

vezzerei a delinearle accuratamente. Con questo mezzo egli se le renderebbe più familiari , e potrebbe poi con minor fatica e soddisfazione maggiore farne i convenevoli paragoni e dedurne le proprietà. La dimostrazione de teoremi e la soluzione de' problemi sia sempre accompagnata da brevi scolii che gliene facciano conoscere l'uso, e quindi l'utilità e l'importanza. Molti beni derivano da questo metodo: esso ne rende men arido lo studio , arricchisce la mente di un maggior numero di coenizioni, e, quel che io stimo più ancora, fa contrar l'abitudine di applicare i principi generali a' casi particolari ; che è quanto a dire forma in noi

uno spirito filosofico e riflessivo.

L' uso che il vostro alunno avrà fatto delle matematiche, in applicandole alla fisica terrestre ed alla celeste, gli avrà si addestrato l'ingegno ed aperta la mente, ch'egli ben potrà darsi alle ricerche metafisiche senza pena veruna. Sarà allora in istato di entrare in sè stesso, di rendersi conto delle sue idee e del modo onde si sono da lui acunistate, e di esaminar la natura e le diverse facoltà e potenze dell'anima, e i lor differenti uffici; di alzarsi d' indi alla contemplazione dell'ordine e dell'armonia di tutte le parti di questo maraviglioso universo ; e di salir finalmente alla prima cagione e del nostro essere e di tutto quello ch' esiste. Iddio e l'anima umana sono gl'importantissimi oggetti delle ricerche del metafisico; e in questi soli mi contenterei d'intertenere, e con la dovuta moderazione, il mio allievo. Quante fatiche inutili si sarebbono i filosofi risparmiate, quanti perniciosissimi errori avrebbono evitati ; se , riconosciuti i limiti posti dal Creatore al nostro intelletto, avessero saputo mettere un freno alla loro vana curiosità, e non si fossero spinti dove non è conceduto alla mente umana di poter giungere! Bandiscansi affatto per tanto da' nostri trattenimenti metafisici e l' ar296 LEZ. STLL'ISTREMON'S DELLA GIOVENTO.
monia prestabilita, e le cagioni occasionali, e la
prenozioni fisica, e le fibre vergini e le non vergini
del cervello, e cotali altre inmarginazioni e trovati,
i quali ad altro non servono che a nascondere la
nostra ignoranza ad altrui, e a noi medesimi uncora, e a farci credere di saper quello che non di
dato a noi di poter conoscere.

È tanto congiunta la logica con la metafisica, che non è possibile di separarnela affatto. Quindi è che la maggior parte de trattati che noi abbiamo della logica sono pieni di ricerche spettanti alla metafisis ca. Perchè non si potrebbe farne una sola scienza? Perchè nel tempo stesso che noi andiamo considerando la mente, distinguendo le varie sue facoltà, e discoprendone l'uso, non potremmo altresi dedurne di mano in mano per via di corollario, o aggiungervi a modo di scolio, la maniera di dirigerle , che è quanto a dire le regole della logica ? Il pensiero e il linguaggio hanno insieme un vincolo così stretto, che nulla più. Un giudizio espresso diventa proposizione; un raziocinio, discorso. Da questo si vede che l'analisi del pensiero dee precedere l'analisi del linguaggio, e quindi le regole del pensare, le regole del parlare. Io riserberei per tanto al mio giovane allievo lo studio della grammatica a quel tempo in cui egli avesse di già notizia de principi della metafisica e della logica. Allora egli conoscerà molto bene e facilissimamente la natura e la forza delle varie parti del discorso, il proprio ufficio di ciascuna di esse, e la relazione che hanno l'una coll'altra; come esse si leghino insieme nella formazione del periodo, e come debba questo essere costruito, e con quali avvertenze, acciocche il pensiero sia espresso con chiarezza, con precisione e con garbo; in una parola egli diverrà buon grammatico in brevissimo spazio di tempo e con poca fatica. Voi vedete che, secondo questo metodo, diventa la grammatica un'appendice della INTORNO AL REGOLAMENTO DEGLI STUM 297 logica senza più: nè questo dee parer punto strano a clii si che il celebre Loche nel suo Saggio sopra l'intendimento umano trattò molte cose ancor egli che alla grammatica si convengono.

Dull'annisi della mente passerà il vostro alunno all'analisi del cuore. Non entrando in questo inestricabile labirinto se non dupo che avrà conosciute le forze dell'intelletto, e che col soccorso della logica avrà imparato a dirigerie bene e a farne un retto uso, sarà meglio in istato di penetrare, senza smarriesi, ne'più segreti snoi ripostigli, e scorgervi le prò occulte sue molle.

S'alzerà quindi alla prima cagione di tutto ciò che è creato, per conoscere la necessità di quell'Essere eterno, ed iscoprire i divini attributi della sua incomprensibile essenza. Egli ne avrà attinte di già molto per tempo le prime notizie ai fonti della Rivelasione (1); ed ora i lumi suoi naturali glicne renderanno ragionevole e la credenza e l'ossequito.

Infin a qui ha il vostro allievo studiato l'uomo in sè medesimo solamente; e gli resta tuttavia da studiarlo nel consorzio degli altri suoi simili. Ora è venuto il tempo di pigliar in mano l'istoria, per conoscerlo, con l'ajuto di questa, eziandio nella vita sociale.

Lo studio dell'istoria, a volerlo fare con frutto, non consiste nel carrior la memoria di poco istruttivi avvenimenti raccolti or qua or là senza discernimento, senza scelta, e senz'ordine alcuno: consiste bensì nel fermarsi sopra quelli che servono di maggiore ammaestramento,

<sup>(1)</sup> lo non tratto in questa lettera se non di quella parte dell'educazione, che concerne gli studi; chè dall'amico io non era stato richiesto se non di ciò. La parte, che spetta al catechismo e agli esercizi della religione una appartenera punto allo sespo chio m' era prifisso; ed ecco la ragione per cui non se n'è parlato.

298 LEZ. SULL' ISTRUZIONE DELLA GIOVENTO'

nel rintracciare le loro cagioni, e nel discernerne le vere dalle apparenti, che è quanto a dire da pretesti speziosi onde talora si servono gli uomini per coprire col manto dell'onestà le lor poco lodevoli operazioni e i poco retti lor fini. Consiste nel paragonare i fatti tra loro, nello scorgere le relazioni , anche lontane , che hanno gli uni cogli altri . e la concatenazione delle cagioni coi loro effetti. Consiste nel ben conoscere il grado della forza e della prosperità di cui gioirono le nazioni ne' tempilor più felici, nel vedere per quali mezzi vi si sono condotte, e quanto diversi dovettero essere questi. mezzi secondo che si trovarono diversamente costituite. Consiste nell'osservare come quelle stesse cagioni che le hanno condotte alla loro grandezza, combinate poscia con altre, hanno talora contribuito al loro decadimento. Consiste nell' esaminare le loró leggi, la forma del loro governo, le loro costumanze, le loro opinioni, i lor pregiudizj ; la influenza che ha avuta ciascuna di queste cose l'una sull'altra : i differenti principi secondo i quali si sono condotti differenti governi : i cangiamenti di questi principi, e le rivoluzioni che questi cangiamenti cagionarono nello stato. Consiste, a dir breve , nella ricerca e nell' esame di tutto quello che può avere contribuito alla felicità o alla miseria, alla forza o alla debolezza, all'ingrandimento o alla decadenza, alla conservazione o alla rovina delle nazioni. Voi ben vedete da ciò convenirsi uno studio di questa fatta ad una mente non già fanciullesca e inesperta, ma esercitata e matura. Che? ( direte voi ) non si può dunque intertenere un giovanetto ancor tenera con letture storiche e con narrazioni di avvenimenti utili a sapersi, e dilettevoli a udirsi? Anzi si dec. Acquisti egli pure per tempo le prime notizie delle varie enoche del mondo, dei suoi antichi abitatori , degli imperii che vi si rendettero famosi, delle rivoluzioni strepitose che vi

INTORNO AL REGOLAMENTO DEGLI STIDI 299 accradero, e di soniglianti altre cose, deller quali sono pieni gli annali del nondo. Questi esercizii preparatorii l' andranno a poco a poco disponendo al grande e serioso studio che glicn' è poi riscribato a più convenevol tempo. Secondo ch' egli andrà percorrendo la storia di qualche stato, se voi sulla carta gliene farete osservare i confini che lo seprand dagli altri stati, la sua posizione riguardo ad essi, quella delle sue provincie l' una rispetto all' altra, e'l sito delle sue città più considerevoli, gli risparmierete la pena di apprendere la geografia co' tediosi metodi praticati quasi comunemente.

Lo studio dell'uomo, considerato nella vita sociale, conduce naturalmente a quello, de' suoi doveri e de' suoi diritti. Il diritto naturale, il diritto civile, e I diritto delle nazioni occuperanno per tanto ile vostro discepolo tosto che egli abbia fornito il corso dell'istoria civile, la quale gli avrà somministrata ampia materia da cavarne i principi e le verità che formano il corpo di queste scienze. In quanto al diritto pubblico, egli potrà apprenderlo poscia da se' medesimo, qualora se ne trovi disposto.

Or sarà bene ch'egli passi ad uno studio che fatto è dalla più parte de' giovani , secondo che pare a me, innanzi tempo, e però con poco loro profitto: è questo lo studio dell'eloquenza. L'eloquenza è l'arte del persuadere. Ora due cose si ricercano a persuadere: il convincere la ragione, e'l movere la volontà. La cognizione della mente, e l'ajuto delle regole della logica conducono a conseguire il primo di questi due intenti; e la cognizione del cuore e delle sue naturali tendenze conduce a conseguire il secondo. Senza il corredo di queste cognizioni, che cosa è mai lo studio della rettorica? Si mette d'ordinario in mano a' giovani ancora inesperti o'l Decolonia o il Soario; se ne fanno imparare a memoria le regole prima ch' essi conoscano i grandi esemplari donde furono tratte; e con tutto questo 300 LEZ. SULL' ISTRUZIONE DELLA GIOVENTU'

capitale di cognizioni lor si propongono temi, affinche sopra questi essi scarabocchino e formino i loro imbratti secondo i precetti che n'hanno appresi. A questo modo i giovanetti, imparate le figure del dire senza saperne ancora nè la forza nè l'uso, si avvezzano ad impiegarle a dritto e a rovescio; e, poveri come sono di cognizioni e di senno, raccozzano nell'insulse e puerili lor dicerie pensieri accattati qua e là , e li distendono senza scelta , senz' ordine, senz' arte, e senza orma di buono stile: e mentedimeno essi credonsi di aver fatta una mirabilissima cosa quand'hanno riempiuto il lor guazzabuglio di metonimie, di prosopopee, di antitesi e di epifonemi. Non è egli un prodigio se un giovane con questa instituzione diviene un oratore di qualche conto? Volete intertenere il vostro discepolo nello studio dell'eloquenza con frutto? Aspettate che egli abbia prima col crescer degli anni e invigorito l'ingegno e assodato il giudizio, ed arricchita la mente de necessarii lumi. Allora mettetegli in mano le orazioni di Demostene e di Cicerone , cd accompagnategliene la lettura con riflessioni opportune. Indicategli lo scopo che si prefissero que'sovrani oratori in ciascuna d'esse, e gli artifizii che v'impiegarono ad ottenerlo. Fategli osservare come usarono or tutta la giustezza del ragionare a convincere l'intelletto; or tutta la veemenza del dire a scuotere le passioni ed a trar l'assenso della volontà quasi per forza; or tutti i prestigii d'una lusinghiera eloquenza per insinuarsi grandemente negli animi, e signoreggiare con questo mezzo gli effetti. Percorra egli poscia le Instituzioni di Quintiliano e le letture di Blair sopra la rettorica, a fin ch' ei conosca i sodi principii dell'arte oratoria, e n' apprenda i veri precetti. Allora, e non prima, cominci ad esercitare la penna sopra importanti temi ; e vi so dire ch'egli, di già fornito a dovizia di cognizioni, ammaestrato dagli esempii di que' gran.

PYTORNO AL RECOLAMENTO DECLI STEDI 501 di oratori, e diretto dalle regole, di que'retori sonni , saprà molto ben valersi di tutti questi sussiditi; nè a lui mancherà materia nè arte nè industria, onde rendere i proprii componimenti e copiosi e ben ordinati , e non privil d'ornamento e di grazia. E certo è che con una instituzione di questa fatta egli dovrà divenire un oratore non volgare , purché Prometco abbia infusa anche in lui una particella di quel sou fuoco celeste , senza del quale poco frutto potresti sperar di cogliere delle vostre fatche.

Di parcechi altri studii vi aspetterete voi forse che io faccia ancora menzione, come sarebbe a dire di quelli dell'antiquaria, tel blasone, della scienza del governo, e dell'economia politica; e forse di qualcun altro ancora. Ma siccome alcuni di questi sono piuttosto d'una lodevole curiosità che di una vera importanza nell'uso del vivere, ed alcuni altri non divengono necessarii se non a coloro che destinati sono al governo ed all'amministrazione dello stato, così di questi mi dispenso dal farvi parola. E nè pure io vi parlerò dello studio della poesía, la quale non so di quanto profitto esser possa alla più parte di quelli che la coltivano. Il soggiorno delle Muse, dice il Locke, è delizioso, ma il terreno n' è sterile. Lo sanno l'Ariosto ed il Tasso ; e quanti altri lo sanno! Aggiungasi che pochissimi sono i veri favoriti d'Apollo; e quanto agli altri , meglio sarebbe che impiegassero nell'esercizio di qualche utile professione quel tempo che gittan via nel far di cattivi e stucchevoli versi. Ad ogni modo sarà bene che il vostro allievo conosca la misura e l'andamento del verso e le grazie della poesía; ma, per apprendere \* questo, non è bisogno d'uno studio particolare.

"Pinttosto dirovvi alcuna cosa intorno allo studio delle lingue. La materna dee essere studiata indubitabilmente a preferenza d'ogni altra. Essa è la lingua nella quale siamo costreti di parlare e di scrivere : ed ogni uomo colto dee saperlo fare e cor-

COLOMBO

502 LEZ. SULL' ISTRUZIONE DELLA GIOVENTU' rettamente e pulitamente ; e sarebbegli cagione di vergogna grandissima se in questo egli mancasse. Avrà per tanto gran cura un institutore, che il suo giovano alumo se ne vada instruendo per tempo, e ne pigli affezione. Lo studio di una lingua, a volersene impossessar bene, e conoscerne le finezze, e saperle ne' suoi scritti usar giudiziosamente, è un affare di lunga durata; e perciò non dee essere dal vostro discepolo intralasciato quello della sua propria nè pure quand'egli s'esercita in altri studii. lo amerei ch' egli non lasciasse passar giammai nessun giorno senza intertenersi nella lettura di qualche buon prosatore toscano. Noi siamo così fatti dalla natura, che non possiamo conservare le abitudini nostre se non con quello stesso escreizio che ce le ha fatte acquistare ; ond' è nato il volgar proverbio che chi non usa, disusa: dal che segue che anche l'orecchio si disavvezzi dall' andamento, dall' armonía, e dalla proprietà della nostra favella se noi nol vi teniamo esercitato in leggendo le opere de' miglior nostri autori. Ciò diviene ancora più necessario allorchè ci andiamo intertenendo medesimamente nelle lingue straniere; perchè in questo caso noi ci assuefacciamo a poco a paco alle loro maniere, le quali con l'andare del tempo ci diventano così familiari come quelle del nostro idioma, e nostre ci pajono; e però senza accorgercene le introduciamo eziandio nella nostra lingua: nè contro a questo male ha miglior preservativo, credo io, che l'accompagnar la lettura degli autori stranieri con quella de' più forbiti nostri scrittori, i quali mantengano in noi senza alterazione le vere impronte della nostra favella.

Quanto alle lingue straniere, parrebbe che alla latina si dovesse fra precederé la francese, la quale, avendo maggior conformità colla nostra, che la latina, da noi s'apprende più facilmente, che quella; e però sarebbe meglio proporzionata alle tenui forze ed alla scarsa capacità d'un fanciullo. Ma egli è da

INTORNO AL REGOLAMENTO DEGLI STUDJ 303 considerarsi che non può nuoccre più che tanto il differire l'acquisto di essa a più tarda stagione; laddove importa assaissimo che un giovanetto cominci per tempo lo studio della latina, senza la quale chiusi gli resterebbero i fonti della romana eloquenza con suo gravissimo danno. Chè il fargli conoscere questa col mezzo delle traduzioni , che noi abbiamo de' latini scrittori , sarebbe lo stesso che il voler fargli conoscere le bellezze della pittura col mezzo delle copie de' quadri di Raffaetto, del Correggio e di Tiziano. E dall'altra parte se lo studio della lingua latina riesce al più de' giovanetti malegevole e faticoso, questo procede, secondo che io penso, non tanto dalla difficoltà della lingua stessa, quanto dal cattivo metodo praticato nell'insegnarla. Ho già toccato di sopra che non sarebbe mal fatto che il vostro alunno, secondo ch' egli va osservando le cose, imparasse ancora la loro denominazione latina. Dovrà cgli cominciare da'soli termini ch'esprimono le sostanze e i loro accidenti : essi s'apprendono più facilmente che quelli ch' esprimono o azioni o relazioni di luogo o di tempo; perciocchè le cose, che cadono sotto agli occhi, meglio si conciliano l' attenzione, che non fanno le astratte. Non vi curate da principio nè di casi nè di declinazioni; verrà il tempo, in cui egli s'occupi intorno ad esse eziandio. Com' egli si sarà esercitato bastevolmente nell'apprendere le voci sostantive ed addicttive, gli farete apprendere col metodo stesso anche le voci esprimenti azioni : e quando anche di queste abbia fatta una convenevole provvigione, fategli conoscere la disserenza che è tra il nome ed il verbo, il primo esprimente sostanze, il secondo azioni. Fatto questo primo passo, mostrategli come i latini toicevano il nome in più modi, ed ora, per cagion d' esempio, dicevan cucurbita, ed ora cucurbitac, ed ora cucurbitam, e così discorrendo. Egli vorrà saperne il perchè: e voi gli farete allora osservare che

304 LEZ. SULL' ISTRUZIONE DELLA GIOVENTU' siccome noi, quantunque diciamo zucca senza la giunta di veruna particella, non possiamo tuttavia dire fiore zucca, ma dobbiamo in questo caso aggiungervi la particola di, e dire fiore di zucca, così non avrebbon potuto dire i latini flos cucurbita, e però con piccolo piegamento della voce dicevano flos cucurbitue. Laonde presso a loro cucurbita valeva zucca e cucurbitae, di zucca. Vi sarà facile allora il fargli comprendere come i Romani , in luogo di aggiugnere a' nomi certe particelle, come noi facciamo, piegavano in diversi modi la stessa voce, e le davano differente desinenza, secondo che il caso diverso lo richiedeva. In questo modo lo disporrete a imparare le declinazioni de' nomi ; ed cgli il farà di buon grado, perchè ne comprenderà l'uso e'l bisogno. Press'a poco è da farsi lo stesso delle coniugazioni de' verbi. Così, nel tempo stesso ch' egli s' inpoltrerà nell'acquisto della lingua, s'andrà con poca fatica e senza verun disgusto addimesticando con questi principii grammaticali, che sogliono dar tanto impaccio a' fanciulli, ed a poco a poco preparerassi a quel vero e fondato studio della grammatica, il quale ricerca più maturo intelletto e cognizioni maggiori di quelle ch' egli può avere nella fresca età in cui si trova. A voi sono più che bastanti i pochissimi cenni che ora vi ho fatti in questo proposito per mostrare che i primi elementi della lingua latina non sono tanto spinosi quanto si crede, qualora si proporzionano alla capacità de' giovanetti i mezzi di apprenderli.

Utilissima parimente gli sarebbe la lingua greca ; ma perciocchè a ben apprenderla, onde trarne vero profitto , y is ricerca assai lungo tempo e grandissima applicazione , egli è da temersi non ne fosce il vostro giovane alumno troppo distolto dagli altri studii a lui necessarii. Io gindico per tanto che sia da differirsi lo studio di questa lingua ad m'età più provetta. Abbiamo esempii di valentuomini che l'han-

INTORNO AL REGOLAMENTO DEGLI STUDI .305 no appresa negli anni maturi, e sono tuttavia divenuti assai buoni grecisti. Nientedimeno se il vostro giovanetto ci si mostrasse molto inclinato, e voi secondate questa sua inclinazione. Che avrebbon fatto gi'institutori del celebre Barthé.cmy, se non avessero assecondata la gran propensione ch' egli fin dall' età più tenera aveva allo studio di quella nobilissima lingua? Avrebbono e privata la repubblica letteraria di una delle più insigni Opere che abbia mai prodotta la Francia (1), e tolto a lui stesso il mezzo di rendere famoso il suo nome. Non dee un educatore contrariar mai le tendenze del suo allievo, se non quando esse son biasimevoli. Sono esse per lo più segrete dimande che fa la natura; ed è cosa di troppo danno l'essere sordo alle richieste di lei-

Generalmente parlando lo farei alla lingua lating immediatamente succedere la francese. Essa è divenuta oggidi necessaria ad ogni colta persona: e quantanque il differirine alquanto lo studio non sia, come ho detto, di gravissimo danno, vero è trutava che noi la parlerem tanto meglio, quanto più per tempo l'avremo appresa; chè gli organi della favella nell' età giorantie vi si acconciano meglio, e la pro-

nuncia ne riesce più naturale e grazio-a.

Non è da trascurarsi nè pure la lingua inglese. Abbonda I Inguliterra di libri in ogni genere di scienza e di letteratura scriuti da eccellentissimi ingegni di quella dotta nazione, una gran parte dei quali non furono nella nostra lingua tradotti ; e ci quegli stessi, che pure vi si tradussero, altuni furono taliente disfigurati, che a mala penua si sorge in essi qualch'orna delle loro bellezze originali. Ed è da considerarsi che imprimono gl' Inglesi anche.

<sup>(1)</sup> Lo studio di quella lingua gli aperse P adito alla greca reulizione; e tanto egli si invaghi de costami, rhegi usi e delle instituzioni di quella marwigliosa nazione, che gli venne in pensiero di scrivere, come fece dipoi, l'Annearsi.

306 LEZ. SULL' ISTRUZIONE DELLA GIOVENTU' ne' loro scritti un certo carattere di originalità affatto proprio di quella nazione. Le scienze sono trattate da loro solidissimamente; e nelle lor opere di gusto noi troviamo una certa felice arditezza, certi pensieri sublimi , certi sentimenti nobili ed elevati, che non si incontrano si facilmente negli scrittori dell' altre nazioni. Così almeno a, me sembra. Da questo si vede quanto util cosa sarebbe il far apprendere al vostro alunno anche la lingua inglese. Ma evvi egli il tempo di poter far tante cose? Io ne dubito assai; e tanto più che questa lingua, per avere pochissima conformità eon la nostra, richiede, ad apprendersi bene, grandissima applicazione. Laonde io temo non sia egli costretto di riserbarsene lo studio ad altro tempo.

Or eccovi il metodo secondo il quale pare a me che gli studii d'un giovanetto ben nato dovrebbono a un di presso essere regolati. Dico a un di presso; perciocche, quantunque il mio divisamento fosse da voi approvato, nientedimeno vi converrebbe o più o meno scostarvene per accomodarvi all'indole ed alla eapacità del vostro diseepolo. Mette la natura tanta diversità nelle disposizioni de' giovanetti, che assai male .s' adatta all' uno ciò ch' all' altro s' affà molto bene. Laonde, sia pure un metodo di studii plausibile ed eccellente quanto si voglia, non dee un abile educatore attenersene fedelmente ed invariabilmente; ma dove ristringere, e dove ampliare; e qui aggiungere, e là toglier via; e talora nel farne l'applicazione alterare quell'ordine che in astratto era paruto il migliore. Ed è questo uno de'vantaggi della domestica educazione; e voi ben vedete che ad essa è diretto tutto ciò ehe nella presente lettera si contiene. Chè, quanto a quella che punto non è d'inspezione privata, è stato sempre mio costume di rispettare e di avere per buono ciò che porta il suggello della pubblica approvazione.

FINE DI QUESTE LEZIONI,

## INDICE

## DI QUESTE LEZIONI.

| $L'_{\scriptscriptstyle EDITORE}$ pag. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L EDITORE pag. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lezioni Su le doti di una colta favella.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lez. I. Della chiarezza 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lez. II. Della forza di una colta favella 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lez. III. Della grazia di una colta favella 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lez. IV. Dello stile che dee usare oggidi un pu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| lito scrittore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lez. V. Del modo di maggiormente arrichire -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| la lingua senza guastarne la purità. 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lez. VI. Intorno al favellare e scrivere con pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| prictà 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lez. VII. Difesa dello scrivere con purità 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lez. di Estetica generale — Sopra ciò che com-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| pete all' intelletto ed alla immagina-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| tiva nelle diverse produzioni dell' in-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| gegno 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lez. di Letteratura — Della difficoltà di tradur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| re e del modo da doversi tenère più                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| che si più 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| . a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lezioni - Su la letteratura italiana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| To the second se |
| LEZ. I. Doti , pregi , difetti e differenze dello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| stile degli scrittori italiani antichi e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| recenti 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 30 | 8  |              |           |     | 2              |
|----|----|--------------|-----------|-----|----------------|
| z. | П. | Intorno all' | eloquenza | de' | prosatori ita- |

liani. Lez. III. Differenza tra la fecondia e l' cloquen-za in appendice della precedente le-

Lez. IV. Delle omissioni commesse da compilatori del Dizionario della Crusca nell'allegare gli scrittori come te-

sti di lingua. . . . Intorno alle discordie letterarie d'oggidi.

## Lezioni - Su l'ammaestramento delle gioventù.

| LEZ. I. | Intornò all'ammaestramento che    | più  |     |
|---------|-----------------------------------|------|-----|
| _       | conviene a' fanciulli             | ٠.   | 258 |
| LEZ. II | Interpo at regulaments Justi stud | · J: |     |

un giovanetto di buona nascita. . . 283

423,820









